



Macminate Mancausa Tany, N; X-XII





### ELEMENTI

# D' OSTETRICIA

DEL DOTTOR

### GIO. GIORGIO ROEDERER

TRADOTTI E CORREDATI DI FIGURE IN RAME

DA GIUSEPPE GALLETTI
CHIRURGO FIORENTINO

DEDICATI A SUA ECCELLENZA

MILORD

# NASSAU CLAVERING

CONTE DI COWPER, VISCONTE DI FORDWICH,
BARONE DI WINGHAM, E CAV. BARONETTO,
PARI DELLA GRAN BRETTAGNA.







IN FIRENZE MDCCLXXV.

STATEMENT STATEMENT OF THE STATEMEN

1110 TINO 9

.



# ECCELLENZA

O', non è vero, che io stimolato e mosso da ambizioso pensiero di adornare, e di arricchire con uno splendore non suo

questa mia piccola fatica, sia stato cotanto ardimentoso di porle in fronte l' autorevole illustre nome di Vostra Eccellenza. Può essere, che in altri tempi taluno abbia pensato così, e avrà avuto in tal caso le sue non disprezzabili ragioni. La tenuità spesse volte, e la picciolezza dell' argomento, digiuno in se stesso e nudo o di pubblica utilità, o d' interna bellezza, spinge l' Autore a rivestirlo, e quasi dish impinguarlo di una insolita maestà di Nome, che se non in tutto, in parte almeno lo ritolga da quella cieca oscurità, in cui sen' giace. A me non sembra invero di esfere in tali critiche strettezze ed angustie, trattandosi dell' Arte Offetricia; argomento il quale è sì accreditato nel presente secolo, trattato dai primi Uomini dell'età nostra; tanto vantaggioso ai nati, e ai nascituri.

turi , e tanto alla fine interessente tutta l' Umanità. Confesso ingenuamente però, che questi miei fogli non farebbero giammai stati di mio buon grado pubblicati, ma contenti a sufficienza di servire privatamente di scorta al Traduttore ne' suoi pratici ordinarj esercizi di quest' arte, se l' Ec-CELLENZA VOSTRA non avesse loro benignamente data la mano, ed incoraggito l' Autore a far loro godere la pubblica luce. Quel lodevole e nobile spirito, che signorilmente regna in tutta la faggia e dotta Nazione Inglese, di beneficare altrui, e di diffonder nel Pubblico ciò che al Pubblico stesso può essere di utile e di giovamento, e per cui valicò lontanissimi ignoti mari, visitò i due Poli, fece scoperte, profuse tesori, rese perfette le Arti, e specialmente quella, che è il soggetto della presente traduzione, e per cui resero il loro nome immortale i famosi Burton, e Smellie, e novellamente il celebratissimo Hunter. Questo stesso lampeggia nella degna Persona Vostra, o Signore, e pare tutto in Voi solo rinchiuso e ristretto, su quell'unico, che mi soin-

ristretto, su quell'unico, che mi spinse a divulgar con le stampe questi miei
studi, e a dedicargli al Vostro gran
Nome. In fatti, a qual'altro mai doveva io consagrargli, che all' EccelLENZA VOSTRA, che cortese sino dal
bel principio gli aggradì, gli patrocinò, e con innata Bontà diede loro
in certo modo la vita?

Esti pertanto a Voi, o Signore, si umiliano come Vostri, e come tali hanno altresì piena sicuristima siducia, che vogliate continovar loro la vale-

vole Vostra protezione: di che implorando umilmente la gloria, godo intanto quella di potere col più profondo rispetto dichiararmi

DI VOSTRA ECCELLENZA

Umilis. Devotis. ed Obbligatis. Servit. GIUSEPPE GALLETTI. 

#### PREFAZIONE.



Utte le parti della Chirnrgia, e tutte le operazioni di mano, debbono con ugual premura ed impegno studiarsi da chiunque aspira di pervenire al possesso, ed alla perfezione dell' Arse. Or-

dinariamente però succede, che quasi ogni Professore sceglie soltanto una parte, o per genio, o per disposizione. naturale, o per configlio e stradamento altrui, o per desiderio di gloria , o per utilità de' Malati , o propria , o per altri particolari motivi, ed in quella impiega i suoi maggiori studi per riuscirvi eccellente, senza però trascurar punto il resto della Chirurgia . Io per me bo creduto che l' Ostetricia , o dir vogliamo l' Arte di soccorrere le Partorienti , fia della massima importanza e necessità , perchè interessa a un tempo istesso la vita di due persone. Nell' avere io dunque all' Ostetricia indirizzate le mie principali applicazioni , e fatiche, mi sono stati somministrati i maggiori lumi, ed i più concludenti ajuti da questo Libro, di eni a principio io aveva nella Toscana favella trasportato quando uno, e quando un altro dei più interessanti capisoli , e folo per mio fendio e comodo particolare , effendomi servito della ristampa Latina fattane in Colonia vel 1763. corretta ed accresciuta dall' Autore medesimo . Vedaj poi

poi che in questo capo d' Opera tutto era prezioso, che l' Autore aveva s'onserata a sondo ed esarria la materia, nè eravi che precisione, buon' ordine, chiarezza, e brevità; soprattutto ho sperimentato in pratica effettivamente vieri e utilissimi i di lui insegnamenti in molte operazioni di Parti laboriosi, delle quali io debbo all'indirizzo dell'incomparabile Autore la selicità.

Ritrovandomi perianto di avverlo, quafi senza accorgermene, tutto intievo tradoto, non bo credato una supersulta il pubblicarlo colle Stampe. Comunque venga rievunto, io ne avvo se non altro arricchita la nostra lingua nativva, imitando chi ba arricchita la Francese colla
raduzione e stampa di esso medesimo Libro in quell'idioma, e bii all'incontro ba trasportato in Italiano la fa-

mosa Opera di MAURICEAU.

So bene, che in Italiano vi è non folamente l' Opera nominata di fopra, ma anche un Trattato dell' Eccellentifs. Sig. GIUSEPPE VESPA in 4. Firenze 1761. Altro del Chirurgo Sig. FRANCESCO VALLI di stampa di Parigi dell' anno 1767. in 8. e il recentissimo Libro di M. TA-NARON, in 3. Tomi in 8. Venezia 1774. olire le antiche Opere intitolate La Comare di Scipion MERCURIO, e di SEBASTIANO MELLI. Pur nondimeno io spero che quefta mia qualunque fiafi fatica , unicamente stimabile per l' intrinseco pregio dell' immortale ROEDERER, non fia. per effere disapprovata, ma piuttosto gradita. L' utile chene refultera non fi inffringe ai foli Professori d' Oftetticia, nei vafi de' Parti difficili, e fcabrofi ; ma molto vi farà da imparare anche per le steffe Levatrici , qualora realmente come si converrebbe studiassero la loro arte, co particolarmente questi Elementi ; relativamente ai Parti naturali , e ordinarj . Effe s' sistruirebbero dei loro doveri a fondo, si spoglierebbero d' alcuni pregiudizi pur troppo comuni, e saprebbero eviture il pericolo di rendere diffcili per colpa loro molti Parti, che di loro propria natura tali

tali non farebbero: ma ciò che più rileva, imparerebbero a distinguer bene quando fosse necessario che si astenessero dall'operare, e di chiamare il Professore, e in quali casi questo possa risparmiarsi; ed esser sufficiente l'opera laro; e in quali altri l'indugio della chiamata possa riuscire pregiudiciale e pericoloso. (1)

Non è arricchita questa traduzione, che di pochissime e brevi note. E per altro corredata d'un buon numero di rami ricavati dai più celebri. Autori moderni, come SMELLIE, BURTON, e LEVRET. Questo produce il comodo di trovare in un sol Libro, poco meno che quanto contengono di più interessante, in materia di sigure, le Opere di questi nominati rispettabilissimi Professori. Ho poi interesso nell'ultimo del Libro la figura e dichiarazione d'un nuovo lstrumento, sul piede d'un meccanismo di mia invenzione, per estrarre la testa del Feto staccata, e restata nell'utero.

E siccome nel corpo dell'Opera sono nominate varie misure Oltramontane, così per maggior comodo del Leggitore si dà quì esattamente il valore di esse, ridotteessendo alla nostra misura Italiana, come appresso.

Il Piede del Reno, o di Leida, ridotto a foldi e danari di braccio nostrale, secondo i rapporti dati da AUZOÚT di soldi 10. e danari 93

- Il Pollice di esso piede è di danari 10. e &

La linea di questo piede è di ¿ di danaro.

Il Piede Reale di Parigi ridotto a soldi e danari di braccio come sopra, secondo i rapporti più precisi dedotti dalla Tesa portata in Toscana da M. De la Condamine, è di soldi 11. e denari 170

· Il pollice del medesimo piede Reale è di danari 11. e 7

La linea di esso piede è di 23 di danaro.

Il Piede Inglese, o di Londra, secondo il mentovato \$\$ 2

<sup>(1)</sup> Veggafi l'Istoria, o Caso relativo a quanto quivi si dice a pag. 293.

AUZOUT ridetto a foldi e danari di braccio parimente no. firo è di foldi 10. e daneri 5 :

Il pollice del piede Inglese medesimo è di 10 13

La linea di un tal piede è di 🥹 di danaro.

Notist che per braccio nostrale, altro da noi non s' in-tende, che il braccio ordinario a panno Fiorentino.

In ultimo a questa Prefazione serva di aggiunta una notizia, per la quale il Pubblico non può esfere indifferente.

La traduzione di ROEDERER, che mi ba da lango tempo occupato, e non altro teneva presente al mio spirito che idee d'Ostetricia , risvegliommi il pensiero di fare una. serie di Preparazioni, o Modelli in terra cotta, e parte anche in cera, per rappresentare le diverse specie dei Parti, si naturali, che laboriosi ; la qual serie incominciata da. me ad efeguirsi , si trova presentemente quasi perfezionata. Queste configurazioni sono tutte al naturale, si nella grandezza, che nel colorito, e pongono sotto gli occhi, caso per caso, tutto ciò che può interessare la teoria, e la pratica degli Studenti . Oltre le parti muliebri esterne , ed interne , e le diverse situazioni del feto, e della madre, vi si vedono espresse ai loro luoghi le espansioni e le contrazioni dell' utero, le conformazioni viziose della pelvi, la qualità e l'azione dei ferri, e le impressioni che fanno sulle parti del Feto, e della Partoriente, nell' atto che effi agifcono in mano dell' Operatore. Non manca altresì, dove occorre , la figura e l' atteggiamento della mano operante quando non bisognano ferri . Vi è perfino alcuna di queste preparazioni dove si esprimono, pare al naturale, quando l' una , e quando l' altra dell' interne parti dei Feti . Mi lusingo che il corredo di tutte queste Modellature potrebbe a suo tempo riuscir vantaggioso per chi volesse dare delle lezioni, o de corsi intieri, in sì fatto genere di findi , e come , piacendo al Cielo , dandofi un sufficiente numero di Studiosi concorrenti , vorrei sperare di privatamente poter dare in mia Cafa.

Ed ecco alquanto appianata e refa comoda la via a tutti quelli, che volessero applicarsi di proposito ad una parte di Chirurgia, quanto scabrola, altrettauto utile encessaria Qualunque poi sia l'incontro, che avranno appresso il Pubblico queste mie satiche, dirò colla indisferenza ed espressione del Poeta:

Che voler ciò curare è bassa voglia.



# T A V O L A

## co clita o D E' C A P I T O L I.

## Sales Contraction

|            | the state of the s | 4.5                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Cap. I.    | Ella pelvi offea .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ag. 1. S. 1.                |
| Cap. II.   | Dell' utero nello stato di verginità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11. 5. 33.                  |
| Cap. III.  | Dell' utero gravido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15. 9. 49.                  |
| Cap. IV.   | Dell' ucvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21. 9. 68.                  |
| Cap. V.    | Della teoria del parto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31. \$. 93.                 |
| Cap. VI.   | Della verginità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30. 5. 115.                 |
| Cap. VII.  | Della gravidanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 42. 5. 125.                 |
| Cap. VIII. | Del parto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52. 6. 154.                 |
| Cap. IX.   | Dello stato dell'utero dopo il parto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 53. \$. 164.<br>66. \$ 199. |
| Cap. X.    | Della divisione del Parto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69. 5. 209.                 |
| Cap. XI.   | Del rifcontro .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85. 5. 253.                 |
| Cap. XII.  | Di quelle cofe , che fi debbono prati-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |
| •          | care nel parto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89. 5. 263.                 |
| Cap. XIII. | Di quello che si deve fare nel Par-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
|            | to difficile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 113. 9. 324.                |
| Cap. XIV.  | Dello flaccamento della placenta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 118. 5. 343.                |
| Cap. XV.   | Dei fegni del feto vivo, e morto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 128. 9. 370.                |
| Cap. XVI.  | Condotta che fi deve avere nel parto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|            | preternaturale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 134. \$. 391.               |
| Cap. XVII. | Del parto difficile, e preternaturale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|            | nel caso che il feto si presenti col capo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 145. S. 413.              |
|            | Sezione I a cagione della mole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |
|            | del capo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145. \$ 414.                |
|            | Sezione II A cagione della situa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|            | zione obliqua dell'utero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163. \$. 449.               |
|            | Sezione III per causa di pessima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |
|            | fituazione del capo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184. 5. 508.                |
|            | I La faccia è diretta verso le essa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                           |
|            | del pube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184. 5. 509.                |
|            | II Si prejenta prima la faccia .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 185. 5. 515.                |
|            | III La faccia è posta a traverso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 189. 5. 529.                |
|            | IV Il feto è voltato in un lato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190. \$. 533.               |
|            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |

| Sezione IV Per qualche offacolo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| che si ritrovi nel corpo del feto . Pag. 193. S. \$43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| I Il cordone ombellicale avvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| the state of the s |
| II Il traicio troppo corto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Title Could make from the 19 1 3 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV Allorche il fanciullo ba le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| braccia incrociate sul suo dorso., 198. \$. 561.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V Dal baffo ventre del feto gonfio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| di aria , o di umore. 199. \$1 564.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VI Quando fi trovi effervi due                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| feti tra loro attaccati, o veramente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The fire Classes and the contractions of the contraction of the contractions of the contraction o |
| un feto folo, ma ricresciuto di qual. !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| che membrooltre il aumero ordinario. 200. \$. 567.  Sezione V A cagione di qualche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sezione V A cagione di qualche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Didio nen miero , o nenn ongina . 2024 3. 3/1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| I Il tronco del corpiccimolo è ritar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dato per la contrazione dello sfin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tere dell'utero, o della vagina. 202. S. 571.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| II Proluffo dell' utero, a della viagina . 203. S. 576.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| III L'utero si rovescia dopa il parto . 205. S. 583.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tite . L miero je robejita abparte pario . 205. 5. 503.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sezione VI Del capo flaccato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 207. 9. 508.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cap. XVIII. Del parto difficile, e preternaturale per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| cauja che il funciullo fe presenti con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| altra parte del suo corpo, fuori della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10f4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sexione 1, Del parto detto agrippino. 209. 5. 591.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sezione II, Del parto difficile, e pre-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ternaturale a cagione, che il feto fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| remaining a cupione, che il jeto ji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| presenti colle ginocchie voltate verso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| la bocca dell' utero. 216. §. 609.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sezione III a cagione, che il fan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ciullo presenta le natiche alla bocca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| dell' utero. 217. S. 612.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sezione IV A cagione della fitua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| zione trasversale del feto. 221. §. 622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7/6 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V Gl'ipocondry, e il baffo ventre. 228. S. 652.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

e ji

| ī            | T Il dorfo . Pag                          |        |    |       |
|--------------|-------------------------------------------|--------|----|-------|
|              | II I fiunchi.                             | . 228. |    |       |
|              | Serious W. D. L.                          | 229.   | ۶. | 659   |
|              | Sezione V. Del metodo da tenerfi per      |        |    |       |
| 715          | effrarre il capo flaccato dal corpo,      |        |    |       |
|              | e restato nell' utero.                    | 220    | 6  | 66 r. |
| Cap. XIX.    | Del parto difficile , e preternaturale    | 2300   | 3. | 071.  |
| •            | a cagione del venir fuori il tralcio      |        |    |       |
| 1            | ombellicale .                             |        |    |       |
| Cap. XX.     |                                           | 234.   |    |       |
|              | Per motivo di perdita di sangue .         | 235.   | S. | 680.  |
| Cap. XXI.    | A cagione delle convulfioni che           |        | -  |       |
|              | iobrassiungono alla purtor ante           |        | 6. | 690.  |
| Cap. XXII.   | Del parto dei due feti.                   | 244.   |    |       |
| Cap. XXIII.  | Dell' aborto.                             |        |    |       |
| Cap. XXIV.   | Sezione I. Della mola .                   | 240.   | 3  | 715.  |
|              | Seriema II De                             |        |    | 737-  |
| Can VVII     | Sezione II. Dei concepimenti fpurj .      | 257.   | 5. | 747-  |
| Cab. WWA.    | Delle diverse parti del corpo, nelle      |        |    |       |
|              | quali alcuna volta contro il con-         |        |    |       |
|              | Jueto accade che fi faccia il con-        |        |    |       |
| 6 2          | cepimento , ficcome delle vie o ma-       |        |    |       |
|              | niere per le quali in tali cafi fi        |        |    |       |
|              | Tiene a case di sersenza il 11            |        |    |       |
|              | Diene a capo di partorire ; e delle       | _      | _  |       |
| J. M         | confeguenze di questi parti.              | 258.   | 5. | 751.  |
|              | Sezione I. Del feto concepito fuori dell' |        |    |       |
|              | utero.                                    | 258.   | 6. | 751.  |
|              | Sezione II. Del feto che esce per qual    | -,     | •  | ,,    |
|              | che strada intolita                       | 263.   | 8  | -6-   |
| Cap. XXVI.   | Dell' operazione di tagliare, o fia di    | 203.   | э. | 701.  |
|              | metters in sens 11 7 In                   |        |    |       |
| Can VVVII    | mettere in pezzi il feto nell' utero .    | 267.   | 9. | 772.  |
| P. 27.7 VIII | Del parto cefarco.                        | 269.   | 5. | 776.  |
|              |                                           | -      |    |       |





### ELEMENTI

DELL' ARTE

### DIRACCOGLIERE I PARTI

PER USO

DI LEZIONI PRELIMINARI.

#### CAPITOLO I.

DELLA PELVI OSSEA.

E parti, tra cui è racchiuso il Feto da dassi in luce, e per cui è costretto a passare, sono la Pelvi Ossea, l' Usero, e l'esterne l'arti genitali.

S. 2. La friuttura di quefte, e l'efecuzione, o pratica dell' arte di raccogliere i Parti, non folo fono cofe necessario i a fapersi dal principiante, ma è necessario inoltre, che il medesimo conosca alcune cofe più specifiche fra esse.

\$.3. La cavità della pelvi offea al di fopra, e al di fotto è apetta . L' aportura superiore si forma dalla prominenza degli offi del pube, dalla eminente linea degli offi ilei, e dalla prima vertebra dell' offo facro . La

CII-

5. 7. In questa maniera stà la pelvi della donna, dalla quale è differente quella dell' uomo. Imperciocchè nel-

la pelvi virile.

A. L'apertura superiore, più stretta di quella della donna, è terminata da tre lati curvilinei, che sono continuati fino all' apertura inferiore, e dal di fopra occupano spazio maggiore, minore al di sotto: Gli angoli si formano dalla finfisi degli offi del pube, e dalla congiunzione degli offi ilei coll' offo facro.

B. Le tuberosità degl' ischi, insieme co' femori, sono più

discotti nelle donne, che negli uomini.

Dal che ne nasce, che tutta la capacità della pelvi virile sia minore della femminile.

D. I rami degli offi del pube nella pelvi virile, fi uniscono formando un angolo acuto: nella femminile poi la sinfisi, la quale è formata da una cartilagine più grosfa, fa un arco largamente scavato.

E. L'osso facro delle donne è più largo, e più convesso dalla parte di dietro; quello degli uomini poi è meno largo, e più piegato al di dentro.

Total total free land office of A. 2 ofoseilo franch ave L'offo

mente, ed anche più efattamente di quel che si trova nel Programma dell' Autore = De Axi Pelvis = inferito nella Raccolta dei Igoi Opufcoli Medici . Sia in fatti il Triangolo Rettangolo A B D . in cui per le fiffate mifure farà



l'Ipotenusa AD, di = 5 = Pollici, ed il Lato o Cateto A B, di Pollici = 1 = . Dunque per togliere le

frazioni fara A D, rappresentata dal numero = 10 =, ed AB, da = 1 = che però per i canoni Trigonometrici ttovando nelle Tavole il Logaritmo di = 3 = cioè o , 4771213 , e fommandolo col Logaritmo del Seno tutto, o del Raggio 10, 0000000 ; avremo per fomma 10 , 4771213 da cui fottratto il Logaritmo di = 10 = 1, 0000000 , il refiduo 9, 4771213 farà il Logaritmo del feno-retro dell' Angolo A D B, che moftreranno le Tavole di 17027 , profimamente , il di cui Complemento DAB, ovvero D O Q, farà in confeguenza di 720 33 1 111 1 7

F. L' offo del coccige delle femmine è più mobile, e fi stende meno dalla parte d' avanti, che negli uomini.

G. La ſuperſicie, o ſaccia larga degli oſſi, ilei nelle ſemmine è più elleſa, e depreſſa. Laonde gʃ ˈliei larghi, le coſcie molto protuberanti, indicano una pelvi ben ſormata, e perciò una buona didicano una pelvi ben ſormata, e perciò una buona didicano.

fpolizione della donna per facilmente partorire.

S. 8. La pelvi femminile così dalla natura formata, è adattatissima, affinchè il feto al tempo del parto possa venire alla luce. Imperciocchè l'apertura superiore in una pelvi ben formata, avendo un affe trafverso di quasi s. pollici e mezzo del Reno (Tav. I. Fig. 1. Tav. II. Fig. 2.) il di cui coniugato è di 4. e mezzo (Tav. I. Fig. 1. Tav. II. Fig. 1.) (1) ed il capo del feto di una giusta proporzione, e compresso dalla forza de' dolori, colle sue dimenfioni, non eccedendo le sopraddette, il feto può certamente avere libero ingresso, e passaggio per quest' apertura . L' aperture della pelvi fono un poco minori del capo, acciò che non scenda l' utero insieme col capo, non compresso (Tav. I. Fig. 2. e 4.). Il maggior' asse ancora riceve fenza ostacolo agli ossi degl' ilei gli omeri del feto ben disposto, benchè sieno più larghi del capo; perchè quest' asse supera la distanza di un orecchio dall' altro nel feto.

S. o. La concavità fatta dall' oso facro coll' oso del coccige, forma un piano inclinato, nel quale il capo cala lentamente, e moderatamente, senza precipitare, e senza lacerare le carni, che circondano l'apertura inferiore della pelvi; il qual piano ancora dirige l'occipite, insieme colla vescica dell'amnio verso l'apertura del seno

esterno, che è anteriore all' asse della pelvi .

\$. 10. Benchè poi minore sia l'apertura inferiore dalla

<sup>(</sup>a) Per maggior chiarezza fi riducono quefte dimensioni del Reno, come anco le Ingles , e lene.

fuperiore, a cagione del suo asse trasverso, che di rado supera 4. pollici (Tav. I. Fig. 2. Tav. II. Fig. 2.) e dell'asse
consugato, che non arriva a 4. pollici (Tav. I. Fig. 2.) e dell'asse
II. Fig. 1.) nondimeno queste misure bastano; poiche l'osso
del coccige cede verso la parte posteriore, per dilatare l'a sife
consugato inferiore, ed il maggior asse lascia passare gli
omeri del corpicciuolo stretti, e compressi dalla forza de'
dolori, e dagli ossi della pelvi. Se ciò non sosse, la tropa
pa ampiezza dell' apertura inferiore non averebbe arrecato il benefizio del piano inclinato (S. pr.). La troppa
distanza ancora degli sichi averebbe fatto coll' acetabulo
un' articolazione ai semori meno conveniente, i quali
sichi però, ed i semori stessi effendo più distanti nelledonne, che negli uomini, suole quindi avvenire, che
fiano meglio disposti a reggere l' utero gravido.

§. 11. Nulladimeno, acciocche non sia troppo angusto lo spazio dell' apertura inferiore, gli ossi stroppo angusto lo spazio dell' apertura inferiore, gli ossi set coccige, sono più distanti dalla sinssi dell' ossi del pube nelleadonne, che negli uomini. L' ossi del pube accomodate di no forma d' arco, comodamente ricevono il rotondo occipite, e a guisa d'ipomoclio, o soitegno, lo sermano talmente, che l' altre patti del capo possono reprimere il perinde coll' ossi del coccige, acciò esto a poco a poco esca suori. Per la superiore espansione degli ossi ilei, vien preparata all' utero gravido una sede più libera, e più

comoda.

§ 12. La pelvi che si scotta dalla forma sin' orà deferitta, è meno idonea, e men disposta a turte quelle funzioni, e quella pelvi per altro si stima particolarmente viziosi; A. La quale, se s'abbia riguardo alla proporzione di tutto il corpo, è piccola, sia poi nel resto ben formata; o nò. Suole alle volte esfere simile a quella dell' uomo, e ciò si conosce dalle natiche più depresse, e dagl' slei più stretti. La diligente osservazione ci manisesta l'altro specie.

B. Viziofa è quella, nella quale gli offi del pube fonz tanto approfimati all' offo facro, che fi diminuiciono, gli affi. coniugati di tutte due l'aperture, e in quefta guifa l'una, e l'altra apertura fi rende angusta: come pure l'ossa del pube, essendo troppo spianate, o curve all'indentro verso l'osso facro. La pelvi di tal sorta, si chianna comunemente compressa:

C. Viziofa è quella in cui l'ofso facro infieme coll' ultima vertebra de' lombi, forma un angolo troppo acuto, e avanzato verso gli ossi del pube, e che restringe per

questo l'apertura superiore.

D. Quella inoltre, la cui fuperiore apertura ha la dovuta proporzione, l' inferiore poi è refa angulta dall' ofso facro, e dall' offo del coccige; cioè quando questi ofsi fi piegano troppo indentro. Peggiore fi rende questa forma, se aggiungasi l' immobilità dell' ofso del coccige. Alle volte infaustamente il vizio B, fi unisce al vizio C, e al vizio D.

E. É viziosa la pelvi quando l' apertura inferiore pecca talmente da' lati, che le tuberosità degl'ischi siano troppo vicine, e l'arco degli ossi del pube non sia bene scavato. Il superiore vizio D, si unisce talora a questo.

F. Quando in fine la tuberofità dell'ofso facto nella donna gobba, piega verfo l' uno; o l' altro lato. A cagione de' visi deferitti, l'aperture della pelvi alle volte fi rendono anguste sino a due, o tre pollici. (Tav. III. Fig. 1.)

§. 13. Varie fono le cagioni di questo male, fra le quali si possino riferire, la originale alterata conformazione delle parti, il sito, e lo sconcio portamento della ragazza, la troppa debolezza, e mollezza dell'ossa, e la rachiti-

de nella prima gioventù.

\$. 14. Viziosa ancora, benchè in minor grado, si dee giudicare la pelvi troppo ampia. Il difetto ritrovasi o alla superiore, o all' inferiore, o a tutte due l'aperture, e

fingolarmente a' diametri coniugati di queste. Questo vizio ha origine dalla prima conformazione.

 Nolti fra i più antichi Autori, d' altronde autorevolisimi, affermano, che gli ossi della pelvi si scotiano nel patto, ma la maggior parte dei moderni non accordano questa cosa.

\$. 16. Gli ofsi della pelvi hanno tre articolazioni; la prima è quella degli offi del pube; la feconda connette l' offo facro cogli offi ilei; la terza è quella per cui il coccige è unito all' offo facro.

§. 17. L' ossa del pube fra di loro, e l' osso facro, cogli ossi ilei stanno uniti per mezzo della sincondrosi, che è una specie d' articolazione immobile, per cui fra l' ossa del pube, e gli ossi degl' ilei, e il sacro, stà attaccata una cartilagine ferma, grossa, consistente, e nata colla stefa sossi e, e ricevente a vicenda le loro prominenze. Questa cartilagine è più grossa fra gli ossi del pube, che fra gli ossi degl' ilei, e l' osso sacro. Il periostio, e i forti ligamenti termano quest' unione stabile, e consistenze.

§ 18. In questa guisa si rendono affatto immobili questi osi: Imperciocchè la cartilagine non si muove sopra l'oso vicino, stando fermamente unita al medesmo, nè sopra le proprie parti, che surono insieme attacate con una unione troppo tenace, e stretta. Il periodito, e i ligamenti impediscono, che la cartilagine si separi dagli ossi.

S. 19. Per la loro natura adunque, e per la loro congiunzione, non si feparano queste ossa. Acciocchè poi si tolgano queste unioni, è necessario che concorrano una violenza esterna, o un maggiore aumento delle car-

tilagini .

\$. 20. Se a caso succede, che violentemente si rompano, è necellario, che ne segua il vacillar della base di tutto il tronco, e che perciò i piedi della partoriente, e. tutto il suo corpo non possa sar bene il suo offizio; en non può addivenire, che anche con le dita non si riscontri una patente apertura fra le ossa scostate: Le Partorienti in questo caso sogliono per lo più morire. Nè l'una, nè l'altra di queste cose si osserva, dopo compito il consueto parto; non si sente l'apertura, nè la partoriente è impedita dal camminare, e reggere il corpo, nè sopravvengono altri sintomi, che dimostrino lussazione, o. frattura

§. 21. Concludiamo adunque che questi ossa nel parto non si scostano violentemente, mancando principalmente la forza, che produr possa questa violenta separazione. Il capo certamente del feto spinto da' dolori dentro la pelvi, ha gli ofsetti non tanto congiunti, i quali con minor forza si muovono sopra loro stessi, anzi prima si rompono, che si scioga l' atticolazione degli ossi della pelvi. Aggiungo che di rado la forza de' dolori impellenti è tanto grande, da potere sciorre queste articolazioni, benche sia robussissimo il capo del feto.

\$. 22. Rarifimi fono i casi che dimostrino questa foraa si grande, la quale sia proporzionata e bastante a separare questi osis. Allora forse ciò potrebbe accadere quando le cartilagini colleganti hanno tale disposizione, che facilmente si scottino, e il periostio, e i ligamenti sieno molitisimo rilastati: ciò può accadere alla donna di temperamento cachettico, o travagliata dal morbo venero, e scototutico, quando questi mali siano in sommo grado. Che se avendo questa disposizione sopraggiungono i dolori più gagliardi, o il capo del seto sia troppo grande, o obliquo, o si presentino le natiche, senza dubbio pare che le ossa della pelvi si discottino.

\$. 23. Può produrre il medefimo effetto la violenta effrazione del teto fatta colla mano, specialmente quando è mostruoso. Questi casi più rari di malattia, e di violenza, non bastano a distruggere il mio sentimento.

#### DI RACCOGLIBRE I PARTI.

\$. 14. Molto più specioso è l'argomentare di coloro, che con gli antichi stabiliscono, che il mucco abbondantissimo nel tempo del parto ammollisca le cartilagini, e rilassi così le sibre, che il capo in esse venendo spinto possa senderle.

5. 25. Ma queste ragioni vacillano, perchè non si può dimostrare la strada, che conduca alle cartilagini questo mucco, il quale si trova all' orifizio dell' utero, e si separa nella vagina, e nel seno esterno; che anzi neppure basta ad ammollire quelle sibre cartilaginose per render-le capaci di allungamento. Manca ancora in quel tempo stessio, in cui è grandissimo il di lui uso. Imperciocchè nel parto difficile, in cui il capo del feto spinto negli ossi della pelvi rimane serrato, cessa di separats, e le parti si seccano, s' insignicano; nel tempo poi in cui si separa, ed è pronto, resta come superstuo.

§. 26. Nell' utero gravido concorre maggior copia di umore, e ad effo vicine fono l'offa della pelvi; onde non fi dee dubitare, che anche quelle non fiano bagnate da più copiofo umore. Quindi n'è inforto, che un certo Autore moderno ftabili, che le fibre delle cartilagini fi ditore moderno ftabili.

stendano, e si dilati la pelvi.

§. 27. Che se poi la donna gravida non sia da malattia particolare (§ 22.) travagliata, e sia giunta al termine della sua gravidanza, la resistenza delle sibre ossea, e cartilaginose è maggiore, o almeno eguale all'impulso degli umori concorrenti, laonde rimane ancora la mede-

sima misura delle cartilagini, e degli ossi.

§. 18. Fingaí nulladimeno, che le offa fieno allargate; la diftanza delle offa del pube dal facro non farà maggiore; effendo laterale l'unione e degli offi del pube, e dell' offo facro cogli offi degl' ilei, di modo che effendo fallungare le fibre delle cartilagini, il folo affe maggiore divien più lungo (§. 3.); e quefto certamente. le fi paragoni col tardo aumento del corpo adulto, non farà molto grande.

\$. 29. Per questo ne gli ossi del pube, ne gli ossi degl' ilei si separano dal sacro nel parto, se non (\$. 22.) rarissime volte.

\$. 30. Differente poi è la ragione dell' offo del coccige. Che sia mobile nelle donne lo dimostrano primiera-

mente,

A. L' iftesso meccanismo dell' articolazione, la quale si fa coll' osso per mezzo di una cartilagine stessibile, e degli articoli delle apossi oblique da ambe le parti, mobili alcuna volta colle respettive simili prominenze dell' osso facro.

B. La stella osfervazione fatta nei vivi, e nel cadavere recente, la quale fa vedere, nelle donne le quali hanno alcuna volta partorito, potersi mandare indietro, o rimuovere per la dimensione d'un pollice.

C. Se non fosse mobile, sarebbero superflui i muscoli coccigei; l' uso de' quali per altro è di far tornare nel suo stato primiero il coccige, rimosso che fosse di luogo.

S. 31. Adunque non si può mettere in dubbio la mobilità dell' offo del coccige. Ancora l'asse coniugato minore dell' ampiezza del capo, e l' inferiore minore del superiore, sa che nel parto maturo il medessmo osso, inseine col perinèo, e coll'ano più o meno ceda. Tuttavia non si dee considerare nel parto naturale come un infolito impedimento, quando per lo più obbedisce alle sole forze de' dolori, e al capo che sende in un piano inclinato.

S. 32. Diviene più grave l' oftacolo dell' ofso del coccige, da fuperarfi dalla forza de' più vigorofi dolori, o dall' arte, tutte le volte che l' afse coniugato inferiore è viziofo, o la parte prefentatafi è troppo grande, ovvero obliquamente voltata verfo la parte pofteriore, cofe tutte che rendono il parto difficile. ()

CA.

(1) Per acquistare l'idea più luminofa, e precifa di tutto ciò che al fito degli offi, che compongono.

#### CAPITOLO II.

#### DELL' UTERO NELLO STATO DI VERGINITA'.

S. 33. I 'Utero, organo principale della generazione, resta situato nel mezzo della pelvi, tra la vefcica orinaria, e l'intestino retto, e rappresenta la figura di una fiaschetta schiacciata. Davanti, e di dietro è leggermente arcato: lateralmente è terminato da due linee curve, le quali verso le parti inferiori a poco a poco accostansi insieme: nel prolungarsi vanno formando il collo, il quale termina in un cono troncato, forato nel mezzo da una fessura trasversale. (Tav. V. Fig. 1.)

S. 34. La maggior larghezza dell' utero resta dove s' inferiscono le tube Faloppiane. Si finga ivi l' utero tagliato trasversalmente : il solido prodotto superiormente a questa sezione, si chiama il fondo dell'Utero. Da questa immaginaria sezione si passi ad un' altra pure immaginaria, la quale si concepisca trasversale nel luogo dove è la minore larghezza dell'utero, ed il solido, che è di mezzo a queste due immaginarie sezioni forma il corpo dell' utero. Il resto che rimane sotto questa sezione, si chiama cervice .

S. 35. Quella parte della cervice, che si avanza dentro la vagina, si chiama l'orificio dell' ntero, o bocca di tinca, la di cui figura trasversale, si suole chiamare l'apertura esterna dell' orifizio dell' ntero . ( Tav. V. Fig. 3. lett. c. ) S. 36. La figura del fondo è arcata : tirate adunque delle linee perpendicolari da questa curva alla prima se-

zione immaginaria ( \$. 34. ) la massima distanza si trova

no la Pelvi, bafta fol confultare l' Opera di Monsieur Andrè Levret, che ha per titolo = L' art des accouchemens , demontré par des principes de physique, et de mechanique; pour fervir d'introduction , et de bale à des Leçons particulieres = Part, I. Cap. I. Art. 1. Sect. I. e feg.

nel mezzo fra la fezione immaginaria, e il vertice dell' utero; la minima poi nel margine all' inferzione delle rube. Quindi ancora nel mezzo del fondo fi trova la maffima grollezza del fondo medefimo, che è di quafi quattro linee: la minima poi è all' inferzione delle tube, e non forpassa che una, o due linee.

.8. 37. La figura del corpo dell'utero è conoidea troncata, la di cui bafe refta alla prima fezione immaginaria, e il vertice troncato alla feconda dove principia la cervice. Quella bafe, e vertice troncato, fono di figura ellitroidea, e quindi anche tutte le fezioni di mezzo han-

no la medefima figura.

S. 38. La figura ancora del collo è conoidea doppia, poiché è più larga nel mezzo, ed indi più fottile nel fine, per modo che rafsomiglia a due coni troncati uniti nel mezzo inficme colle bafi; un verrice troncato del quali, coincide col verrice troncato del corpo dell'urero, l'altro poi liberamente fi avanza, e pende nella vagina.

- \$. 30 Întorno alla più grosa parre della cervice è attaccata la vagina, talmente che il cono troncato inferiore lungo quattro, o cinque linee, ed alle volte anche più, è somigliante ad una proboscide, o muso d' un cagnolino nato di corto, che tutto entri nella vagina. Que tho stelso cono si chiama l' orifizio dell' utero, la di cui cognizione è il punto principale dell' arte ofterricia.

9. 40. L' interna figura dell' utero non corrisponde punto all' efterna, non estendo tanto ampia, e rotonda, ma piccola, e compresa. Il fondo cuopre al di sopra la cavità, dai lati la circonda il corpo, al di sotto il canale termina dentro la cervice. Quindi ne nasce, che la cavità sa di figura triangolare, il lato superiore del qual triangolo, costituice il sondo dell' utero, i lati poi vengono a formare il corpo. Questi lati del triangolo non formano superficie alcuna, ma soltanto linee: per la qual cosa la cavità dell' utero in ogni parte del suo giro è acusta

acuta per tal maniera, che il piano anteriore col posteriore forma un angolo acutissmo, o una piegatura acuta, non già rotonda, o scavata. Nello stesso modo è il canale continovato nella cervice, donde nasce ancora la fessura trasversale dell' orifizio. Quindi non si dà nell' utero niente di vuoto, posando scambievolmente il piano anteriore sopra il posteriore. Nè i lati del detto triangolo sono rettilinei, ma piuttosto curvilinei, le convessità de' quali si partono in dentro verso la cavità dell' utero.

S. 41. La linea che si concepisee tirata da una inserzione delle tube all'altra, è l'asse trasversale dell'utero. La linea che perpendicolarmente posa nel mezzo di quest'asse, e così passa per il mezzo dell'utero, è l'asse longieudinale del medesimo. ( Tav. II, Fig. 1.)

S. 42. Giacche dunque quest'asse longitudinale passa per il mezzo della fessura trasversale, la direzione di questa trasversale apertura determina la direzione dell'asse

longitudinale.

S. 43. Quest'asse è lo stesso di questo della pelvi (S.5.) e l'osservazione fatta nelle vergini, e nel parto naturale, ci convince di questo.

S. 44. Al contrario l'asse della vagina non corrisponde coll'asse dell'utero, e della pelvi, ma sa col medesimo un angolo verso le parti anteriori del corpo. Che se la distanza dell'arco degli ossi del pube all'estremità dell'osso del coccige, si prenda di cinque pollici, il centro dell'orisizio vaginale è distante dall'arco degli ossi del pube un grado, ed un minuto primo; dal centro poi dell'apertura inseriore per cui passa l'asse, è distante un grado, e cinque minuti primi. Il detto centro inoltre dell'apertura inseriore, assatto coincide col centro dell'ano per modo, che l'asse della pelvi passa pel centro dell'ano.

S. 45. La principale fostanza dell'utero è composta di fibre motrici, e di vasi portanti gli umori, ai quali si aggiungono i nervi. (1) Le dette fibre sono fornite di molta elafficità, la quale rimane ancora per qualche tempo dopo la morte ce sono sonite di più di una sozza particolare, per cui essendo irritate sono stimolate, a contratti. Sono strettamente ammassate, e tanto più lo sono, quanto più trovansi distanti dal sondo, di maniera che avendo riguardo alle diverse parti dell'utero (8,34-) fono di una connessione slossisma nel sondo, più sottemente riunite nel corpo, di vantaggio ancora nella cervice, e all' eccesso nell' orifizio, di maniera che quivi riduconsi a rapprefentate una cartilagine.

S. 46. Per questa ragione l'orifizio uterino in una vergine esaminato col tatto, si riscontra compatto, sodo, e quasi simile alla cartilagine, in tutto il suo giro liscio, e levigato. Il diametro di esso suole essere di sei linee e qualcosa di vantaggio, in lunghezza poi, è di sette, o otto linee, ovvero di lunghezza, come la dimensione del dito minimo nell' articolazione prima. Occupa esso orifizio la fommità della vagina, per modo che appena si può toccare col dito: discende poi più in quelle donne che hanno i loro mestrui , o che hanno più frequentemente fatto uso venereo. Liberamente pende dentro la vagina, di maniera che fi può fentire col dito tutto il giro di esfo. La vagina sale un poco più verso l'osso sacro, e si connette colla cervice dell' utero più in alto; per la qual cofa in tal posto l'orifizio dell' utero resta più lontano, che dalla parte che guarda l'ofso del pube. civile. \$ 47.12

nè vafculare, nè cellulare; maban il mintreccio di vafi, di tela cellulare, e di fibre mufculari, con quelta partitolarità, con quelta presenta in di quelfe fibre mufculari molte poche ve nè fono, e fiparie, chi longitudinalmente, trafverfalmente altre, e qualcheduna circolarmente.

<sup>(1)</sup> Molte e varie sono le' optisioni circa la scianza dell' uero. perchè alcuni disfero essere carnoso-nervea, altri fupungoi, mufculare, vasculare, e collulare ec. Ma il Sig. Arzoguidi PP. di Medicina in Bologna colle sue diverse, e molte esperienze ultimamente. Fatre sha rilevato aon essere la solanga, del medesimo musculare,

'\$. 47. La fefsura trasversale dell' orifizio verginale è, quasi rettilinea, senza alcuna notabile incissura, o cicatrice: si prolunga nel canale della cervice (\$.40.) la di cui interiore estremità si chiama l' apertura interna dell' orifizio usterino, la quale per questo riguarda la cavità del medesimo, laddove l'esterna si apre nella vagina. (\$.35.) Nelle vergini, i piani dell'utero soprapposti perfettamente combagiano (\$.40.). Quindi i canali della cervice, e della sua apertura sono del tutto fra di loro combagiano i, nè si possono scostare le labbra se non per la parte esterna col dito, e l'ajuto dell' ugna.

§. 48. Nell'orifizio dell'utero fogliono diffinguerfi due labbri, uno auteriore, posteriore l'altro; il primo guarda l'ofso del pube, il fecondo è rivolto verfo l'ofso facro. Quefti nafcono dall'eftremità de' due piani dell' utero. Il labbro auteriore è alquafue lince più lungo

del posteriore. ( Tav. V. Fig. 2.)

#### CAPITOLO III.

#### DELL' UTERO GRAVIDO.

5. 49. Ul non appartiene il trattare della teoria della generazione; potrà però chiunque-profesa l'arte olterricia prendere alcuni dati, o lumi di fifiologia, per poter meglio conoscere le mutazioni dell'utero Pravido.

\$. 50. Subito dopo il concepimento appena, si osserva alcun cangiamento nell' utero; indi apparisce una specie di piccolo uovo assai tenero, che racchiude un piccolo embrione nella sua cavità piena di liquore, ed è coperto d'una tunica villosa.

9. 51. Quindi ful principio l'utero non foffre veruna mutazione di figura, e nel primo tempo dopo il concepipimento l'orifizio dell' utero nella donna gravida per la prima volta fi trova fimile al verginale; imperciocchè quantunque nell' atto della generazione la fessura tra-fversale si apra alquanto per ricevere il seme, appena però succeduta la concezione, di bel nuovo si chiude, e torna nel primiero stato, se non quando forse. la maggior quantità del mucco separata dal maggiore afflusso del sangue, caricando essa rima, non venga a produrvi qualche disterenza.

\$.52. Essendo l'uovo incastrato nell'utero, questo soffre un nuovo stimolo. Riceve pertanto maggior copia di
fangue. Si dilatano i suoi vasi, e tramandano nell'uovo
qualche copia di liquido per mezzo de' vasi comunicanti, il quale uovo è soggetto a una proporzionata espanfione; cosicchè per una parte cresca il rudimento dell',
uomo, per l'altra la copia del liquido contenuto.

\$. 53. Non è adunque maraviglia, che la mole dell' utero successivamente cresca. Si muta la prima parte dell'utero lontana dal collo, o il fondo, i vasi del quale sono meno premuti dalle fibre motrici, e perciò ivi si fa la minima resistenza al sangue, che vi si porta. Il sondo ancora si stende, e si dilata più delle altre parti dell'utero. Le fibrille dell'uovicino crescono contemporaneamente all'intorno, e formano, riunendosi, un particolar corpo che si chiama Placenta.

§. 54. Frattanto la cervice uterina non foffre alcuna mutazione, ma l'uovo footha i due piani della fola cavità traingolare dell' utero nella quale fi è impiantato, lafciando intatta la cervice, come più refiftente, e più lontana; d'onde ne avviene, che l'interna cavità dell' utero, la quale era terminata da angoli acuti, fi muti in figura che fi accofti all'ovale, diffuttut gli angoli acuti (\$.40.) e convertiti in archi (Tav. V. Fig. 3.)

S. 55. Per la qual cosa l'esterna figura dell'utero si unisorma a quella mutazione che prende internamente. le fezioni da una forma ellittoidea compressa divengono più inarcate, e quelle che si accostavano ad essere circolari divengono ellissi. Del rimanente il corpo dell' utero diviene più ampio, ma la cervice rimane come nell' ute-

ro verginale.

§. 56. Crefciuto il corpo dell'utero, l'utero fteffo diviene più pefante, e perciò da principio spinge più avanti la cervice nella vagina, alla quale discosa contribuisce la stessa compilato. Quindi passa care settimane dopo il concepimento, l'orifizio dell'utero si presenta un poco più basso a chi lo tocca. Cresciuta inoltre e l'espansione, e la gravità, stende più avanti l'orifizio nella vagina, cosicchè il secondo e terzo mese dopo il concepimento, si può toccare introducendo il dito dentro la vagina poco più che alla sua metà (Tav. VI. Fig. 1.) mentre avanti l'ingravidamento appena si sentiva, avendolo introdotto tutto.

\$. 57. Dipoi quanto più cresce l'uovo, tanto più si allarga l'utero in tale ampiezza, che la capacità della, pelvi non basta più per contenerlo. Intorno alla metà del terzo mese a poco a poco fale in alto, e si posa sopra l'apertura superiore della pelvi, seguendo ordinariamente l'asse della medesima, e trae seco in alto l'orifizio, di modo che successivamente questo orifizio rimanga più alto, e finalmente sul finire della gravidanza, avanti che il ventre si abbassi, appena può toccassi col dito. L'obliquità della vagina per rapporto all'utero, sa se he l'orifizio apparisca di dietro mentre sale, e che sia obliquo all'osso facro. Il tumore poi formato dall'utero, so soliquo all'osso facro. Il tumore poi formato dall'utero, so soliquo all'osso facro. Il tumore poi formato dall'utero, so soliquo all'osso sacro. Il tumore poi formato dall'utero, so soliquo all'osso sacro. Il tumore poi formato dall'utero, so soliquo all'osso sacro. Il tumore poi formato dall'utero, so soliquo all'osso sacro. Il tumore poi formato dall'utero, soliqui appara sol

§. 58. Finito il terzo mefe, quando l' intero corpo dell'utero ha fofterto qualche espansione, a poco a poco questa mutazione si comunica anco alla cervice: maggior copia di sangue vi si porta, le sobre si allargano, la sorte connessione si scioglie, e diventa più lassa; anzi non scemandosi niente la sostanza, ma più tosto accresciuta la copia del fluido contenuto, vicne ad ingrossare. Ondel'orifizio, che avanti il terzo mese col dito si sentivaniente mutato quanto alla sostanza, dopo si trova gradatamente, e un poco più molle, e un poco più grof-

fo. ( Tav. VI. Fig. 2. )

S. 59. Così la cervice si dispone ad una ulteriore efpansione, che merita di essere principalmente osservata verso il sesto mese, nel qual tempo certamente incomincia ad allargarfi a tal fegno, che la parte del tubo fuperiore all' orifizio si contonda con la comune cavità dell' utero; dalla qual mutazione ancora ne viene che l'orifizio dell'utero divenga più corto, le labbra intorno all'apertura esteriore a poco a poco si allarghino, e la figura conica, o cilindrica resti distrutta . (Tav. VII. Fig. 1.) Molto più poi verso il tempo del parto si ammolliscono le labbra, prendendo una natura spugnosa. Finalmente nell' ultime fettimane le labbra si aprono ancora verso l'interna apertura, talmentechè in vece della fessura apparisca un tubo della figura di un dito, le di cui sezioni fono ellittiche; in quel tempo ancora l' interna cavità dell' utero ha la figura ovata . (Tav. VIII. Fig. 1.)

\$.60. Qui non si deve tralasciar di notare, che in molte donne l'apertura esterna dell'orifizio dell' utero si alarghi prima che il centro più interno della cervice. La ragione di ciò pare che sia la maggior densità della sonaza; imperciocchè ella è infinitamente compatta, in quel luogo ove la vagina si connette intorno alla cervice; questa medesima connessione della vagina, fittinge più ancora le fibre per una più abbondante, e più ferma cellulosità: non è maraviglia adunque, che quel giro più resista e all'impeto del sangue, e all'espanione del corpo, che non si l'apertura esterna. Contutto ciò questa regola non esclude ogni eccezione, tro-

vandosi alle volte semmine, nelle quali quasi al tempo

del parto l'apertura esterna rimanga chiusta.

S. 61. Si offervano certamente varie mutazioni delle labbra nell' orifizio dell' utero. Vi fono donne, nelle quali sul principio stesso del parto la bocca dell' utero è talmente serrata, e contratta, che nel toccarla non vi fi scuopre neppure vestigio alcuno di fessura. In altre quest'apertura fino all'istesso parto forma una specie di cicatrice, o di piccola fossetta, la quale in alcune verso il sesto mese si allarga un poco, e in altre alquanto di più in forma di un canale, il quale avanti al parto ammette interamente il dito fino alla prima articolazione. Quette cose ordinariamente si osservano nelle femmine, gravide per la prima volta. Nelle donne poi, che hanno altre volte partorito, in tutto il tempo della gravidanza le labbra si trovano tra loro discoste; il canale, o sia l'apertura del mezzo è rotonda, e il suo diametro è della laighezza di un dito; l'apertura poi dei labbri si rasfomiglia all'apertura della bocca della faccia. A poco a poco s'aumenta l'apertura, e finalmente il condotto ( S. 59.) a segno si apre, che vi si può introdurre il dito, e arrivare a toccare le membrane, che involgono il feto; le labbra allora divengono meno prominenti, e anche avanti il parto totalmente restano scancellate. Il labbro posteriore suol rimanere più lungo dell' anteriore, anzi fuole sporgere un poco in fuori, quando quello è del tutto sparito. La positura obliqua dell'utero stringe ancora l'apertura dell'orifizio. Frequentemente ancora l'orifizio, ed il canale sono ripieni di una grossa muccosità.

S. 62. Così certamente si accresce la capacità dell'utero, con tutto che non si diminuisca la grossezza dellasua sostanza, la quale in vero dovrebbe scemare, se
rimanesse la medesima quantità di sostanza, la quale essendo stata considerata da Uomini famosi nell'arte ostetricia, crederono, ed insegnarono agli altri, che la gros-

fezza dell' utero gravido molto diminuisca.

\$. 63. Con artifizio poi mirabile cresce la copia degli umori, nella medefima proporzione, che crefce la capacità dell' utero. Imperciocche i vasi dell'utero sono curvilinci, e serpeggianti, le vene sono prive di valvule, sono più robuste in proporzione della loro grandezza di tutte l'altre del corpo, ma nel tempo stesso più piccole relativamente alle arterie, che sono più grandi, e più deboli. Quindi avviene, che ogni mese nell' utero di una giovane si raduni il sangue, e finalmente rompendo si versi, al qual flusso necellariamente precede qualche gonfiamento dell' utero, e più basso scende l'orifizio, e diviene un poco più molle, e più grosso. Non solo l'esterna, ma ancora l'interna apertura della fessura si apre a tal segno in quelle, le quali ioffrono copiosa mestruazione, e si sgravano di pezzi di fangue agrumato, che il dito minimo di chi tocca per mezzo della fessura, alle volte possa introdursi nella cavità dell' utero; che anzi lo stesso corpo dell' utero avanti il flusso scendendo coll'orifizio, ed essendo duro, facilmente si sente.

\$.64. In maniera affatto somigliante, anzi che in copia maggiore (\$.52.) il sangue si raduna nell' utero
gravido, l' uovo poi contenuto ne impedisce il flusso; si
trattiene adunque il sangue, viepiù stende i vasi curvilinei in linea retta, dilata i medessimi, di modo che quei
vasi, che nel verginale utero furono invisibili. in questo
tempo specialmente nel sondo si facciano grossi quanto
un dito. Per questa espansione però allungandosi le fibre
motrici meno resistono; quanto più adunque si diminuifece questa resistenza, tanto maggiore diventa la copia del
fluido influente. Dal che ne segue, che nella medessima
proporzione, che si allarga l'utero, cresca ancora la quantità del liquido che vi si porta, e così rimanga sempre
la medessima grossezza dell'utero, o più tosto si accresca.

§ 65. L'esperienza ricavata da frequenti aperture egregiamente conferma questa asserzione, poichè da questa impariamo certamente, che la maggior grossezza dell' utero gravido è nel fondo, e nel corpo, la minote nel luogo dove avanti era la cervice. Anche il maggior flusso del sangue si sa nel sondo e nel corpo, e il minore nella cervice. Quindi insieme si rende chiara la ragione, perchè l'apertura o rottura dell'utero si faccia all'apertura superiore della pelvi, dove una volta era la cervice. Successivamente poi si assottiglia la base nel parto, che verso il centro dell'orisizio è sottissima, grossissima poi verso il giro, o la parete della vagina, e perciò dal giro al centro la grossezza vada scemando sino quasi alla sottigliezza di una carta.

\$.66. L'affare del parto necessariamente richiede quefta grossezza del fondo, e del corpo. In qualunque parto lo sforzo, e nel parto non naturale, l'operazione, non potrebbero far di meno di non romper l'utero, se colla

capacità accresciuta scemasse la grossezza.

S. 67. Ma Perchè l'uovo crescendo allarga l'utero, e perchè questo stesso non resta compresso dall'utero accresciuto? Il medesimo influsso del sangue, colla medesima forza distende i vasi dell'utero, e quelli dell'uovo; adunque ambedue si allargano verso il suogo meno resistente, cioè verso l'esteriore superficie dell'utero. Nè i vasi maggiori sparsi nell'esteriore superficie dell'utero impediscono già questa espansione; ma gli stessi dilatati cedono con la medesima direzione, cioè dal centro alla circonferenza.

### CAPITOLO IV.

#### DELL'UOVO.

\$. 68. I L Feto non stà nella cavità dell' utero isolato, ma è racchiuso in un uovo, cioè in una tunica membranacea divisibile in tre, che soppanna l' intera cavità dell' utero. L' intima laminetta si chiama.



1111-

Amnios, che è trasparente, sottile, e forte. Per mezzo della cellulare è congiunta a questa al di fuori un'altra più soda, più robulta, più grossa, parimente trasparente, che dee chiamarsi Chorion. Verso la faccia uterina poi stà unita la terza, filamentofa , o flocculenta , e cellulofa, grossa, opaca, bianchiccia. Questa membrana verso la placenta diviene più grossa, quasi muccosa, che può dividersi a piacere in molte laminette, o pezzetti, e che finalmente entra nella itella placenta, e ne cuopre l'esteriore superficie della medesima. Alle volte dopo il parto si manda fuori intera quetta filamentosa membrana, altre volte poi nella superficie del eborion che risguarda l' utero, si vedono semplici filamenti ammassati, o in grandi, o in piccoli fascetti, i quali col soffiarvi dentro si follevano in forma di cellule: il rimanente dei filamenti rimane nell' utero, e finalmente si mandano fuori con i lochj.

§. 69. La Placenta, che fi attacca per lo più nel pofio fuperiore dell' utero, è un corpo rotondo; del diametro di mezzo piede, e più; grofso nel mezzo uno o due pollici (Tav. IX. Fig. 1.) () ed è propagine dell' arterie, e vena umbilicale, tutta formata di vafi, infeme collegati mediante una copiofa reta cellulare.

§. 70. Per mezzo di questa filamentosa membrana l'uovo siunisce all'utero, ma non molto tenacemente suoti che nel giro dove la membrana filamentosa è più grolla, la quale essendo ripiena di vasi più nu merosi, e di maggior calibro, tenacemente si unisce ivi colla placenta. Rendono più forte questa connessone della placenta i solchi (Tav. 1X. Fig. 1. Lett. BBB.) tra i lobi, ai quali corrispondono le prominenze dell'utero. Quindi l'operatore non prova alcuna resistenza nel separare l'uovo, se non dove comincia il detto giro, o spazio circolare.

5 71.
La riduzione di queste, co- ta riportata nella Prefazione.

<sup>(1)</sup> La riduzione di queste, co- ta riportata nella Prefazione, me di altre misure, è di già sta-

\$.71. Tutte le volte che si trovano nell'utero più seti non attaccati insieme, ciascuno è racchiuso nel suo uovo, e nutrito dalla sua particolare placenta, ora assatto discosta dall'altra, ora unita, il che certamente accade più frequentemente.

S. 72. Un umore fottile, e mucoso, è contenuto dentro alle membrane per l'aumento della gravidanza, il qual' umore va scemando in proporzione della grossezza del seto. Circonda il seto, acciocchè questo possa liberamente erescere, ed essere disso dall'attaccatura delle parti; disende il medesimo, acciocchè non possa essere offeso o dalla contrazione dell' utero, o dall'azione de' muscoli del basso ventre, e del diaframma, o da altra sorza esterna; nel parto, insieme colle membrane, è un ottimo instrumento della natura per dilatare l'orifizio dell'utero.

\$. 73. Per qualunque leggerissima cagione poi, e sempre sul principio del parto, scorrerebbe se non sosse trattenuto dalle membrane, nè potrebbe mai facilitare il passaggio al seto quando è per uscire; dal che chiaramente si conosce quanto grande sia l'uso di queste membrane.

S. 74. Dalla Placenta nasce e scorre sino all' ombellico del seto un cordone detto ombellicale, satto a spira, e ripieno alle volte di nodi, da cui le donnicciuole formano vari presagi. Ha de' solchi nella sua lungezza, rare volte ha la sorma di cilindro. Contiene due arterie di eguale diametro (Tav. IX. Fig. 1. lett. M) ed una sola vena di diametro molto maggiore, e quasi del doppio (Tav. IX. Fig. 1. lett. N.) Un denso umore o gelatina, che può facilmente sarsi uscire spremendolo quando è fresco, empie gl' interstizi della cellulare, per mezzo della quale sono uniti i predetti vasi. Non impedisce però questo umore gelatinoso, che a traverso ad esso non si senta colledita la pulsazione dell' arterie. La vena porta il sangue, lo riportano l' arterie; compresso questo cordone, si toglie la comunicazione tra la madre, ed il feto.

\$. 75. La gelatina sparsa tra i vasi alle volte superando molto la giusta proporzione, accresce suor di modo la grossezza del cordone, così che quantuaque si faccia una itretta legatura, seccandos poi la sostanza di mezzo, e contraendos, sarebbe per uscire il sangue, se non si usasse una somma diligenza. Un simile tralcio grosso sogliono le levatrici chiamarlo grasso.

\$. 76. All'oppoito la detta gelatina talora è in così piccola quantità che i vasi divengono trasparenti, il cordone è fottile, rosso, facilisimamente si rompe, e la legatura se non si faccia con un filo largo, e con somma cautela, tronca l'intero cordone, particolarmente se sia fatta con un filo troppo duro. Indi alle volte si osservano mortali emorrogie. Tal sorte di cordone lo chia

mano sanguigno.

§. 77. Il cordone rare volte s' inferifee nel mezzo della Placenta, ficcome nel margine, ma per lo più ai lati della medefima. Per questa ragione più facilmente si stacca impiegandosi tutta la forza in questa parte, sciolta la quale l'altre vengono dietro spontaneamente. Il cordone è considerabilmente lungo da potere obbedire a tutti i movimenti del feto, e da potere eso seto escir fuori dell'utero, senza che il medesimo resti strappato. Qualche volta però a motivo della sua lunghezza, si rendepericoloso alla vita del feto, perchè si può avvolgere, e legare alcune sue membra.

8. 78. Lo iteso corpicciuolo del feto è molto flessibile, particolarmente verso le parti d'avanti, non essendo per anco moltissime sue cartilagini convertite in osis; i piedi sono più piccoli del giusto; il capo poi molto grande. Acciocchè possa meglio passare per la capacità della pelvi, il osta del cranio non sono per anco interamente perfezionate, nè sono tra loro unite per mezzo delle suture, ma congiunte dalle membrane, ed essendo principalmente non finite di formarsi negli angoli, lasciano tra l'

offa

ossa della fronte e del vertice un' apertura chiusta dal periodito esteno, ed interno, e da una sottile e molle cartilagine. Tale apertura si chiama sontanella anterior: clat che ne nasce, che gli ossi compressi da una torza esterna si muovano sopra di loro, e così il capo si riduca ad un volume minore.

9. 79. Il feto dentro l'utero è aggruppato infieme a guifa di un globo, ha il capo incurvato ful petto, le cofee alzate in alto, che fi appoggiano al ventre, le tibie ripiegate indietro formanti un angolo acutifsimo, i piedi incrocicchiati, i calcagni appoggiati alle natiche, gli ometi incurvati, le braccia fitivate ai lati del torace, e le gomita colle mani pendenti in modo che toccano le gambe, o elevate in maniera che foftengano la fionte, o la faccia, con la colonna delle vertebre piegata in arco.

§. 80. Il feto così raggruppato, nel patto naturale, occupa col capo il luogo più bafso. Sepoi ivi fita così per tutto il tempo della gravidanza per anco è indecifo. Gli Antichi flimarono che il fero avanti il fettimo mefe fedese nell' utero, col capo follevato verfo il fondo del medesimo, colla faccia rivolta verfo il ventre della madre, con le natiche poi insieme edi pied collocate all'orifizio dell' utero. Furono anche di opinione che circa al fettimo mefe il capo precipitase verso le parti anteriori, cosicche dopo quella caduta pendendo in giù, fosse rivolto colla faccia verso l'oso facro.

S. 8.1. Quelta ipotesi si appoggia ad un fondamento poco stabile, nè pare nata se non dal numero settenario, 
che era sarco e misterioso appresso di loro. Imperciocchè le donne gravide rarisime volte sentono nel settimo
mese un tal moto istantaneo, ma un movimento vago,
ed incerto, che va crescendo a missura che aumenta il
fetto, e alcuna volta tanto vivace presso il termine della
gravidanza, che ne nascono delle lividure intorno il loso ombellico.

S. 82. La maggior parte de' Moderni tiene la sentenza contraria, affermando che il seto per tutto il tempo penda col capo all'ingiù a cagione della maggior gravità del medesimo, che lo spinge-al basso, e pare che gli aborti di minor tempo, i quali si portan fuori innanzi col capo, ci persuadano tal cosa. Che se poi sino dal principio della gravidanza il capo gravissimo pendesse in giù, non veggo come possa succeedere che nel parto possano alcune volte presentarsi altre parti, e così nascerne i parti preternaturali; nè veggo ancora come il cordone si ravvolga intorno al corpicciuolo del bambino, e si sormino quei nodi chiamati magici.

S. 83. Nè per vero dire di vantaggio mi contenta la vaga situazione del feto, il quale venga poi a determinarsi sul sine della gravidanza nella consueta positura; imperciocchè nessuna causa esiste, che produca quella situazione, mediante la quale la faccia del feto sia quasi

sempre rivolta verso l'osso sacro.

\$. 84. In questa incertezza di argomento sia lecito di formare un' ipotesi, la quale non sia soggetta a tante e si grandi dissicoltà, come quella, che il capo del feto dopo il concepimento occupi il luogo superiore, dipoi a poco cali verso le parti anteriori, sinchè alla sine occupi il luogo più basso. Pare che ciò confermino la diminuzione del umore dell'amnio, la gravità specifica del feto, e principalmente del capo, che và continuamente crescendo, il volume del capo del tenero embrione, grande in proporzione alla sua gravità, l'asse dell'utero, e altre cose da dimostrarsi altrove.

S. 85. Da ciò si conclude.

A. Il capo dell'embrione molto leggiero, appoggiandosi al petto, occupa dopo il concepimento la parte superiore, pende verso il ventre della madre, e colla faccia rivolta a quello.

B. Ritiene un tal sito finche v' è qualche impedimento,

che gli ritarda la discesa, come può specialmente essere la troppo scarsa copia dell' umore dell' amnio.

Scende poi a poco a poco, a misura che diviene più

grave.

Finalmente la parte più grave del corpicciuolo occupa

il luogo più basso.

Nondimeno può essere ritardato nello scendere, o ancora questa stessa discesa può essere viziosa per varie cagioni singolarmente per la scarsità dell' umore dell' amnio, per l'obliquità dell' utero, per i tumori del medesimo, per gli sforzi fatti fuor di tempo, e per violen-

za eiterna.

S. 86. Dall' osservazione almeno impariamo, che non folo nel tempo del parto, ma ancora ful principio, e fulla metà del fettimo mese della gravidanza, il capo per lo più si presenta al tatto, il che rare volte avviene avanti questo tempo, ma dopo è raro che non si senta (Tav. VII. Fig. 1.) Che se avanti questo tempo si esamina col tatto la condizione dell'utero, ne' primi mesi niente si distingue nella cervice. Imperciocchè in quel periodo il folo fondo suole mutarsi notabilmente, rimanendo nello stato naturale la cervice ( S. 54. Tav. V. Fig. 2. e Tav. VI. Fig. 1.) la quale esaminata col dito si riscontra nella volta, o fondo della vagina, sottile e angusta. Qualche volta alla metà del quinto mese, o quattro mesi e mezzo avanti il parto, e alle volte più tardi, la cervice a poco a poco aumentata, e venendo così a toccare in tutto il fuo giro, la volta della vagina comincia a comparire in forma di duro tumore, che va crescendo a poco a poco in durezza, ed ampiezza (Tav. VI. Fig. 2.); indi chiaramente col dito esploratore distinguiamo che questo tumore va continovando sino alla stessa bocca dell'utero. Poi la durezza del rumore di nuovo diminuisce, ed esso si trova quasi incavato e molle, contenendo questacavità un piccolo globo duro, e facilmente mobile, quando col dito esploratore si preme la volta della vagina, e la cervice appoggiata ad essa, nel qual tempo la parte della cervice dilatata, ed incalzata dentro la vagina, incomincia ad esse chiamata la sezione, o parte inseriore

dell' utero. (Veggafi Tav. VI. Fig. 2.)

§. 87. Ancora ne' prini mesi della gravidanza, e nella femmina non gravida, la vagina sià pendente, ed attaccata all'orifizio dell'utero, e lo tocca in quasi tutto i suo giro. Per quella ragione poi per la quale si forma la sezione inferiore della vagina si dilata come in una volta, e la cilindrica parete della stessa si dilata come in una volta, e la cilindrica parete della stessa si dilata come in una volta, e la cilindrica parete della stessa si dilata come in una volta, e la cilindrica parete della stessa si dilata come in una volta, e la cilindrica parete della stessa si dilata dilata di aparo si al larga si na mapia volta.

§. 88. Con maggior difficoltà fi dittingue la tefta del feto dalla fezione dell'utero, a cagione della fua mobilità, la quale fovente fa sbagliare verfo il terzo mefe innanzi il parto, e fa che fi polla prendere la fezione uterina per lo tteffo capo del teto. Ma la grandezza del fegmento uterino, l'orifizio di effo utero, che lo feguita allorche fi refpinge e preme, e la mancanza di quei moti regolari con i quali falire e fcender fuole la telta, fono fufficienti indizi per non confondere l'una coll'altra. Realmente il fegmento dell'utero per la prefione che foffre fi alza, portandofi ad occupare un pofto più alto, donde più pretito o più tardi torna a feendere, ed è d'altronde più molle o cedente; la tetta poi fi dittingue ancora dall'orifizio dell'utero per la fua durezza, oltre ad avere nel falire, e feendere un moto regolare.

§. 89. Nei primi tempi certamente il globo del capo colla fezione uterina fi tiene nel luogo più alto della pelvi, e fi può toccare folamente nel mezzo del luogo che rimane tra la finfifi degli offi del pube, e la bocca dell'utero, e sfugge quafi fempre l'effere ritrovato, falendo cioè, e faltando in sù, tofto che refla pigiato, e

immediatamente dopo ritornando verso il basso. Suole nondimeno fuccedere, che a guifa della fezione inferiore, la leggiera palla del capo non discenda tanto presto, ma soltanto dopo qualche indugio. Ma la donna gravida fente nell'opposta fede dell'utero intorno all'ombellico, o alla fossetta del cuore, o all'uno, o all'altro ipogastrio, il moto della palla che sale, e la percossa momentanea del corpicciuolo dell' embrione tosto cessare. quando scende. Le quali vicendevoli salite e discese, è in potere dell'esploratore il rinnovarle in una maniera del tutto simile a quella, con cui ci divertiamo col fantoccino di Carrefio. Il leggiero capo dell' embrione, racchiufo in molto umore dell' amnio, e nuotando in questo umore che lo circonda, facilmente si muove, e trae seco nella parte superiore tutto il piccolo corpo dell'embrione, il quale và a toccare il fondo dell' utero. Accresciuta di peso e di ampiezza la testa ,tocca tutto il giro dell' orifizio, e però si muove all' in sù con maggior difficoltà.

S. 90. Indi dal terzo mese fino al parto, la bocca dell' utero suol falire ( \$. 57. ) e scostarsi dall'ingresso della vagina. Inoltre da quel periodo nel quale fi tocca il capo nella fommità della vagina, il segmento o porzione inferiore dell' utero depresso nella volta della vagina si dilata, e cede al peso del capo, e si accorcia la bocca. dell' utero. Almeno in molti casi la difficoltà di toccar l'orifizio cresce col crescere la gravidanza, divenendo vicendevolmente più vicina la sfera del capo, quanto è più vicino il parto. Non ci maraviglieremo di questo paradosso, fe consideriamo la posizione delle parti della pelvi. Quando l'orifizio dell' utero stà pendente nella cavità della pelvi, esso, poco lontano dall'ingresso della vagina, segue l'asse della pelvi; salendo poi lentamente, occupa per modo il centro dell' apertura superiore della medesima, che all' esploratore pare essersi ritirato vicino all'osso sacro. La sfera del capo finchè è piccola si muove pure secondo l'asse della pelvi, e si tiene in un posto molto più alto, che non è il collo, e l' apertura superiore della pelvi. Crescendo poi il capo di mole, non spinge il regmento dell' utero nella volta della vagina, e nell' apertura superiore della pelvi, più di quello che-lo dilati verso la sinsii degli ossi del pube, essendo più vicino al seno esterno, e per questo ancora al tatto di chi lo riscontra col dito, resta più comodo. Certamente quanto più il termine del parto è lontano, più si riscontra essendo se la sinsii delle ossi delle pube, e questo spazio sempre in seguito calando latesta, diminuisca a proporzione che la testa cresce di peso, e di mole.

§. 91. Nell'ultimo tempo una, due, tre, anzi quattro fettimane avanti il patto, il pefo del capo calato fuole effere tanto grande, che fenza una notabile mobilirà non fuperi l'apertura fuperiore della pelvi (Tav. VIII. Fig. 1.). Laonde, la volta della vagina, con quella parte dell'utero dilatato, fi abbafsa nel tempo che l'orifizio è tirato fuperiormente, e l'orifizio inferiore dell'utero al dito efploratore fi manifesta teso, e dietto a quello fi sente un ostacolo eguale, e occupante tutta la circonferenza della pelvi, duto, e sserico formato dal capo. Nel medesimo tempo il tumore dell'addo ne fuol talmente-calare, che sotto le coste spurie nasca uno spazio più libero.

\$. 92. Questa certamente può essere la regola: pure non mancano eccezioni al modo naturale, tecondo il quale il capo dovrebbe presentarsi il primo. Così qualiche volta non tocchiamo il tumore dell'utero, perchè questo troppo alto sale, e totalmente ssugge chi vollesse con la capo troppo alto sale, e totalmente ssugge chi vollesse con la capo troppo alto nel principio non si lasci toccare dalla mano, e quando è più basso in la capo troppo alto nel principio non si lasci toccare dalla mano, e quando è più basso in la capo troppo alto nel principio al capo insieme colla bocca dell'utero è basso, di poi è portato così, in

§. 96.

alto, che non fi lascia sentire, se bene a momenti sia di bel nuovo per ricadere: in alcuni così il capo si mantiene notabilmente mobile, e alto sino al momento del parto.

### CAPITOLO V.

#### DELLA TEORIA DEL PARTO.

S. 93. L'Utero è dotato d'elasticità, e perciò gode di una forza, mediante la quale liberato essenti do dalla causa distendente, spontaneamente si contrae. A questa forza generale di elasticità se ne aggiugne un'altra speciale propria degli animali, che accresce, e corrobora la prima, per la quale le fibre sono stimolate a contrarsi da un irritamento esteriore. Laonde l'utero gravido stà in un continovo ssorzo di contrarsi, e si contrarrebbe realmente se non sosse impedito dalla causa che lo tien disteso, la quale è di maggior forza.

s. 94. Tosto che o quella resistenza scema, o sopravviene l'irritamento, che accresce e corrobora lo sforzo della contrazione (\$.93.) talmente che superi la resistenza, o ambedue queste cause concorrano, quello ssozzo di contrarsi si riduce all'atto, e l'utero effettivamente si

contrae.

\$. 95. Questa forza poi dell' utero di contrassi; risiede nelle fibre motrici del medesimo (\$. 45.) le quali con fortissima unione sono connesse, e cingono tutto il giro dell' utero, che non si possono dividere in strati senzaliacerazione, e spesso intralciate co'vasi. Nondimeno possiamo in qualche modo con una legge non constante, almeno per quanto apparisce, distinguere nelle donne gravide, nelle partorienti, e nelle puerpere varie direzioni di sibre, e molti strati, che scambievolmente s'intrecciano in varie maniere.

S. 96. Alcuni strati longitudinali che scorrono dal sondo all' orifizio, venendo contratti rendono più corto l' asse longitudinale, e deprimono verso l' orifizio le parti contenute nell' utero. Questi sogliono quasi unificon gli altri strati sparsi nell'esteriore, e interiore superficie dell' utero, e spesso mescolarsi co' medesimi: alle volte le sibre longitudinali sono quasi alternativamente disposte, ed intralciate con un ordine irregolare di sibre oblique.

S. 97. Il più delle volte gli strati trasversali sono i più copiosi, e grossi, alcuni de' quali, che segano i longitudinali quasi ad angolo retto, si possono prendere per rotondi, altri sono più obliqui, o di propria natura, o per eslere diramati dai longitudinali, che si dipartono dalla loro direzione. I rotondi del sondo contratti deprimono in parte il vertice dell' utero, in parte ne diminuiscono il diametro, o l'asse trasversale, e uniti coi longitudinali sanno, che quanto si contiene nell'utero, venendo compresso e abbassato, s'accosti all'asse longitudinale. Lo stesso operano i rotondi strati del corpo esistenti intorno alla circonferenza dell' utero, i quali parimente scemano l'asse trasversale, e con egual forza in tutto il giro spingono verso l'asse longitudinale tutto ciò che trovasi nell'utero, e lo tengono sospeso i quali direzione.

\$.98. Gli strati rotondi disposti intorno all'orifizio dell'utero, se superano l'azione de' longitudinali, chiudono l'apertura dell'orifizio uterino, a misura della loro contrazione; vinti poi cedono a questi, si stendono, sono tirati in su dai longitudinali sopra a quella parte dell'uovo, che deve venir suori, quasi come sopra una troclea, e discostandosi fanno sì, che l'apertura si dilati.

\$. 99. Gli obliqui poi sparsi fra gli altri strati, non lasciano quasi verun punto dell'utero senza contrazione nel tempo del parto, sbrigato il quale aiutano l'utero a ritornare a minor mole, premendo i vasi.

S. 100. Sul fine della gravidanza lo stato mutato dell'

11610

utero determina la contrazione delle fibre motrici . (1.) La mole cresciuta del seto, e la diminuita copia del liquore dell' amnio ( \$. 72.) fanno che le parti estreme del feto tocchino, è dilatino l'utero. Il segmento inseriore fa la minore resistenza a questi sforzi, poichè è più sottile che altrove ( \$. 65. ) ed il suo orifizio, ove per cotesta parte terminano, o fanno capo le sibre, permette alle medesime una mobilità verso le parti superiori ( S. 98. ) e guarda contro alla vagina, la quale è più libera -(§. 87.) mentre le altre parti dell'utero fono appoggiate alle parti del basso ventre. Per la qual cosa l' uovo agisce contro il segmento inferiore dell' utero, e dilata le di lui fibre, le discosta, le rende più lunghe, e fa più profondamente discendere lo stello segmento o parte uterina nella vagina. Ci film

S. 101. Quando è sceso l' uovo, le fibre del segmento sono divenute più lunghe, e diminuita essendo la tesistenza del medefimo, da per se piglia forza il fondo, e il corpo dell'utero; gli itrati del fondo ( \$. 94. ) fi contraggono, e perciò l'uovo abbassato comprime le fibre del segmento inferiore, e ne avvicina per modo i diversi strați delle medesime, che sono posti gli uni sopra gli altri, che gli umori fono cacciati fuori dai propri vafi , e i pervi compressi divengono deboli . Il quale effetto certamente debilitando sempre più il segmento inferiore, accresce la causa della contrazione nel fondo. Anzi indebolito il segmento inferiore, e portato nella vagina, il liquore. dell'amnio cade infieme col feto, e nel fondo dell'utero lascia uno spazio libero, e tolta la resistenza comparte al fondo nuova forza di contrazione. L'uovo col suo peso premendo perpendicolarmente, o obliquamente, ajuta, e accresce grandemente la forza della mole dilatante.

\$. 101.(1.) Cresce certamente la forza delle fibre per l' irritamento (\$.93.) che apportano (4) l'espansione, e compressione prodotte dall'uovo (\$.100.) (b) e la forma, cioè quando le fibre tortuofe forendono rette, e stefe a fegno, che non possono stenders di più senza romperli. Il parto dei gemelli s che molte volte fuol feguirel avanti il tempo, l'abbitto periodico ec con verilimiglianza provano accadere nell'intero una tal mutazione a Le cause sopra esporte & Sir P ! I dirigona l'azione delle fiore alla bocca dell' lutero consiste casalla dell'

2 S. 103. L'utero fi contrae in modo, che le fibre trasverfali foitengano l'uovo nella direzione dell'affe (\$, 971), e che le tongitudinali colle trafversali del fondo lo facciano difcendere, e lo premano contro l'orifizio, da una parte conducendo il fondo verso l'orifizio, e dall'altra traendo la porzione inferiore verso il fondo, l'allarghino insieme coll'orifizio ( \$. 98.) e l'orifizio itesso fino allora prominente nella vagina lo appianino, im modorche per la reiterata agione affatto (panical da di lui prominenza). .xr8.11 roi. .. Dura poi tanto quella azione , finche non fia

totalmente libbattuta la forza delle fibre del fondo, e del corpo dell'utero, è che di nuovo torni eguele alla forza della porzione, o fegmento inferiore, e così ritorni l' equilibrio lo che fucceduto, per la medefima ragione l' umore dell'amnio nuovamente si distribuisce all' intorno del feto, e torna la quiete, che di nuovo di perde quando rellituita l'aziono del fondo fara tolto l'equilibrio.

S. ros. Queste varie contrazioni dell'utero non posfono succedere senza dolore; quindi con ragione si chiamano dolbri del parto : nudadimeno, non funo fempre questi dolori in proporzione delle contrazioni. Spesso le donne molto patificono nelle piccole contrazioni, e poco nelle grando I sace contras one obnor

\$. 106. Nell' ultimo mese della gravidanza l'utero soffre quelta contrazione, in alcune più presto, in altre più tardi cioè lecondo che più presto, o più tardi l'uovo fa forza contro il fegmento inferiore dell'-urero, in uforni

sars, 107 Siccome pdi ful principio la dilatazione del

fegmentò inferiore è minore, c. il affazio dell'utero per anco gonfia nella vagina i in modo che le fibre rotonde del medicimo notabilmente refitono contro tutte le altre. fibre il quindi he avviene, che da principio quelle mutazioni fogliono effere più leggiere, durare poco tempo, e più lunghi effere gl' intervalli fra il zitorni delle constrazioni uterine ramino panella attastiol osalba abbasili per al più callo construzioni uterine ramino panella attastiol osalba abbasili.

§. 108-Totto che la prominenza dell'orifizio nella vagina è quafi abolita, e il fegmento inferiore è più pottasto in giù e affortigliato, allora l'azione del fondo, e del coipo, fupera l'azione del fegmento inferiore con maggior momento; adunque ili fondo, e ili corpo dell'utero il contraggono con maggior forza, e per più lungo fpazio di tempo, con maggior forza premono ciò che troivafi contenuto verfo il confizio; e dilatano quello affeno con più violenza, coficche fucceffivamente fi apra femprepiù, e più fpefso ritorni la mentovata contrazione.

\$ 109. Dalla medefima azione del fondo, e del corpo, tutto quanto è contenuto nell'utero è pigiato verfo l'orifizio, e pereiò l'umore dell'amnio tacchiufo nelle
membrane, e più mobile del feto, è finito avanti. il capo medefimo, anzi talmente è cacciato dentro l'apertura,
itefsa dell'orifizio, che a guifa di cuneo, o di partico-

lace strumento, dilata il medesimo: 200 11 70 00 21 9

S. 11037A questa contrazione dell'utero si aggiugne ancora un' altra causa, la quale molto ajuta a Ipingere il feto, cioè la fensazione moletta prodotta dalla contrazione dell'utero, la quale per, consenso si comunica al diaframma, ed ai muscoli del baso ventre, in modo che questi si contraggono conggan, sorza: la qual contrazione involontaria può la partoriente rendere molto più sotte con l'azione volontaria inggiutatavi, et col'atatte singuavo del statos il o orbito quanto o tatà oliba.

del diaframme, e dei mulcoli dul baleo vintre agifar nel b

36 utero colla massima forza, l'utero è posto nell'asse della pelvi, il quale asse certamente è quasi in dirittura colla-

diagonale di queste azioni .

S. 112. Reiterate queste azioni, finalmente l' orifizio dell' utero del tutto fi apre, per modo che la cavità del medefimo forma colla vagina un fol continovato canale. Laonde restano soltanto alcune contrazioni per dilatare la vagina, e il feno esterno, e per mandar fuori totalmente il feto, e la feconda.

S. 213. In questa maniera segue il parto non vizioso, o sano, e come si chiama naturale. Questo poi richiede, che

A. La pelvi fia ben conformata, e che le due aperture di esta sieno assai grandi per concedere libero il passo al

B. Il capo del feto fia proporzionato alla cavità della

Il feto e l' utero fiano fituati nell'affe della pelvi. D. L'utero, la vagina, e il seno esterno non abbiano una

formazione preternaturale.

5. 114. Perchè questo parto accada compito nel nono mese solare, nessuno ha potuto finora spiegarlo. I periodi stabiliti per la nascita delle creature, se si voglia spiegarli per le loro cause, sono a noi nascosti , giacchè non è lecito esprimere con numeri la proporzione delle refiftenze, che si oppongono alle forze impellenti.

# CAPITOLO VL

#### DELLA VERGINITAL

S. 115. T A Donna fi può confiderare Nello stato totalmente perfetto di verginità, quando cioè non ha partorito, non ha abortito, non ha avuto commercio coll'uomo, e non ha fofferto alcuna violenza.

Co-

 Come donna in tutto fimile all'antecedente, ma ftata violentata da esterna causa, sia per disgrazia, sia per libidine.

 Quella che non ha partorito, nè abortito, ma bensì ha avuto commercio con uomo.

4. Quella che non ha maturato alcun parto, ma foltanto abortito.

 Quella che in realtà è madre, ed ha al debito tempo partorito.

• \$. 116. Qual fia poi lo flato attuale nella donna che fi efamina, lo dichiara fingolarmente la forma dell' orifizio dell'utero, e del feno efterno, data però qualche eccezione, la quale fi può dalle circoftanze rilevare.

§ 117. Tutte le parti efterne di una vergine intatta fono fode, e da fe itefse bene fi fostergono. I contorni del feno fono perfettamente congiunti, turgidi, e duci; fomigliante è la costituzione delle ninfe, che pure fi osfervano efsere piccole, e coperte dal feno esterno. Suod efsere ancora più piccolo il prepuzio della clitoride, che non cuopre la glande, tutte le parti fono terfe, liscie, edi color rosso verniglio. Se poi vi è l'innene intatto, questo fi abbia per principal contrassegno della verginità. L'orifizio ancora dell'utero è affatto chiulo; le colonne delle rughe vaginali fono talmente gonfie, che la superiore tocca l'interiore: e gonfio ancora si osferva il vestibulo; e questo prefenta i suoi feni profondi, e pieni di un umore mucillaginoso.

\$. 118. Onde ne avviene che il primo commercio non fiegua fenza effuione di fangue, nè fenza dolore, se a forte una maggiore rilafsatezza delle fibre non renda la vagina e l'imene immuni dal dolore, e dalla violenta rottura. Quel fangue ancora sparso con dolore, non dimofira sempre una vergine illibata, particolarmente potende config. 6 foreste la particolarmente.

do questo o fingersi, o prodursi con arte.

5. 119. Nondimeno una fanciulla munita del suo ime-

ne può aver avuto commercio coll'uomo, comè infegnano gli efempi di gravide, nelle quali fi è confervato detto imene, le quali però reltano fmascherate dal riscontro, è condizione dell'orifizio dell'utero

9. 120. La seconda, e terza specie ( 9. 115. ) non fi può accuratamente distinguere l' una dall'altra . Imperciocchè l' orifizio dell' utero è in esse come quello, delle vergini (S. 46.) e appena vi è altro indizio, se non che l'orifizio dell' utero in quelle che hanno avuta qualche familiarità con l'uomo è più ballo: benchè non. fi può tenere per un fegno indubitato di libidine, perchè anche in una vergine intatta la vagina può esfere più, corta, o anche l'utero calare, come è facile ad offervarfis nelle malattie cachettiche, che producono il rilassamento delle fibre, nell'idropissa, e distensione flatulenta delle intestina, che gravitano sopra all' utero, e lo abbassano; siccome per la procidenza, o rilassamento della vagina, che trae seco l'orifizio dell'utero, per il prolasso dell'utero ec. Queste cause morbose non possono che difficilmente nascondersi a chi diligentemente le ricerca.

§ 121. În quefte poi (§ prec.) le parti effettue divengono floce, i contorni del feno efterno lafciano fra de,
loro un maggiore spazio; la clitoride divien più grande,
e il di lei prepuzio principalmente cresce atal segno, che,
cuopre tutta la glande i le ninfe hanno un colore più osuto, ed estono suori del seno, e tutte le altre parti che nella;
vergine intatta sono di color roseo, fossirono la suddetta;
mutazione di colore. L' oristizio dell' utetra si sa più ampio, ed aperto. L' imene è di colore più oscuro, siocio;
diminuito, o irregolarmente strappato, anzi totalmente
abolito, a misura della sorza della causa che, lo ha danneggiato, o distrutto. All'ingresso della vagina sono collocare le caruncole mittiformi; la stessa vagina è aperta;
più ampia, ed ha lecolonnetteo rughe più sosse de caruncole della unutazione, che può effere pro-

22. Offre a quena mutazione, the puo enere pro-

dorra nell'imene da cause veneree, altre ve ne sono che lo possono offendere, ed in modo possono distruggere i fegnali filici della verginità i quantunque moralmente non retti tolta essa verginità, come sono per esempio le caufe feguentitie of a choose a commercial or and

1. La frequente equitazione, e praticata alla foggia degli womini.

Una difgragia.

Il prolaffo completo dell'utero; ed un maggior prolasso della vagina, e singolarmente della colonna superiore l'imperciocche queste procidenze viziano l'imene, e

mutano la forma delle parti genitali.

Ancora le malattée cachettiche, e singolarmente il flusfo bianco, e l'emorragie uterine, le quali malattie per altro lasciano l'imene intero, benchè più floscio, mutano il colore terfo e lucente in colore più livido, e rilaffano la vagina -

Una marcia aere può corrodere l'imene.

Ubriacata ancora una femmina , o refa stupida coll' oppio, può fenza colpa perdere la verginità. Ma queste cause però il più delle volte sono d'altrende riconoscibili. S. 122. La quarta specie non si può quasi conoscere; e distinguere dalla prima, se l'aborto sarà stato di una embrione, o di una piccola mola. Se poi qualche volta . farà thato maggiore l'embrione, o la mola; si accosterà più da vicino alla specie suseguente, almeno se la donna avrà abortito dopo il feato mele. Avanti a quello tempo l'orifizio dell'utero non diventa più corto, e appianato, come nel parto; ma più toito alquanto più lungo, più molle, e più gonfio, e folamente tanto fi aprè che sia concesso il passo alla mola, o all'embrione; laonde seguito l'aborto non si trovano nella sessira trasverfale cicatrici verune, o almeno picconffime ; e appene. visibili. Il Frenulo non è peranco spianaro, ma bensì . P imene abolito: " at l'un about albit

5. 124. In quanto poi alla donna che ha già partorito, oltre i segni accennati della verginità perduta, altri segni vi sono che la fanno distinguere per madre.

Il Frenulo scancellato.

Imperciocchè, mentre il capo del feto vien fuori, il frenulo fuole stendersi, e restare affatto appianato con fierissimi dolori; mentre nella femmina che non ha partorito, occupa colla fua larghezza lo spazio che vi è dal perinéo fino alla parte posteriore del seno.

La fessura aperta ed ineguale.

Terminato certamente il parto, l'utero ripiglia quasi la primiera figura, ma qualche diversità apparisce nell' orifizio. Imperciocche questo nella vergine è di figura conica, e chiusto (\$. 42.) in quella poi che ha partorito si muta in forma di cilindro, o di cono rovesciato, e divien più grosso. L'apertura esterna si apre ammettendo l'estremità d'un dito, e più cospicue si rendono le fue labbra . Inoltre gli orli interni di esse labbra divengono ineguali come se fossero stati tagliati, e poi cicatrizzati. Queste aperture, e cicatrici se sieno molto copiose, e se specialmente rappresentino un' incisione fatta a guisa di croce, danno un contrassegno indubitato del parto già seguito.

Le rughe, e lineette del basso ventre.

Il basso ventre che era dilatato, dopo il parto di nuovo si contrae, ma in vari luoghi è distinto da linee bianche, e splendenti, fimili a piccole cicatrici dell'epidermide, che denotano i luoghi ove per l'avanti le fibre distratte, e allontanate, hanno lasciato di ciò i contrasfegni. In alcune donne, e singolarmente in quelle di cute floscia, e che hanno più volte partorito, sogliono rimanere e le rughe effettive, ed ancora il ballo ventre grande, e pendente.

Le lineette delle mammelle .

Nella stessa maniera le mammelle state distese dal latte allor

allor che cessa l'assumante e generazione del latte medesimo, tornano sioloce, sgonsiano, e conservano sinsili vettigi di piccole cicatrici, o di lineette bianche, e lustre; anzipendono rilassate, e più brutte per l'areola, e per i capezzoli divenuti più grandi, e più oscuri. Quetti segni sono poi maggiori, e più patenti in quelle donne che hanno allattato dei fanciulli.

5. Le macchie cerulee delle cosce, e delle gambe.

Queste macchie prodotte nelle gravide dalle varici, se le varici sono state grandi, sussistono per più anni.

5. 125. Il valore di questi contrassegni non è sempre lo stesso. Il secondo è quasi infallibile, e costante; nè fogliono ancora ingannare il freno abolito, le lineette luttre del basso ventre, e delle mammelle, e molto più le rughe loro , e le macchie delle cosce. Nondimeno alle volte reftiamo dubbiofi nel riconoscere lo stato del freno, se sia corto o lungo. Le rughe e lineette del basfo ventre, e delle mammelle, nelle femmine che hanno cura del loro corpo, che non danno latte, e la cute delle quali è fornita di grande elasticità, alle volte ancora dopo alquanti parti, sono talmente appianate, che appena vi rimane alcun fegno certo, e non fi distinguono dalle vergini. Di più l'idropisìa ancora dilata il basso ventre, e dileguata che sia, lascia nella donna guarita le rughe come se avesse partorito. Il colore inoltre delle areole è alle volte oscuretto in quelle femmine, che fono naturalmente di color bruno, in quella stessa maniera che in altre per lo più suol'essere di color di rosa. Nè le sole mammelle pendenti, e slosce, dimostrano il parto seguito, mentre per diverse altre cagioni, e principalmente per l' età, e per la disposizione all' etisia, possono esser tali ancora in una vergine, intatta: anzi una quasi verginale robustezza nella forma esposta di sopra, rimane alle volte dopo molti parti. Le macchie delle varici dopo molti anni spariscono, e in molte semmine mancano del tutto colle stesse varici. I segni che si ricavano dalle orine, non meritano di essere neppure considerati.

## CAPITOLO VII.

#### DELLA GRAVIDANZA.

Troppo lungo sarei, se io volessi riportare tutti i segni della gravidanza, che da altri sono stati riportati. Moltissimi di questi sono incerti, comuni a varie malattie, e non conseguenze necessarie del concepimento. Molti sono del tutto salsi, e stabiliti sopra erronee ipotesi. I più reali e veri ancora sono talmente oscuri, e consusi, che niente ci porgono di certezza. Tuttavolta sarò quì menzione dei principali.

S. 127. Facendosi pertanto ricerca della gravidanza di una donna, subito dobbiamo dare uno sguardo alla sua fecondità, la quale può essere disettosa per varie cagioni, moltissime delle quali sono occulte, e alcune poche soltanto riconoscitive; se si scorgono in qualche donna questi diferti, sanno che la stessa possa restare assoluta, venendo imputata rea di gravidanza; ovvero in diverso caso, sia tolta relativamente ad essa la speranza che abbia figliuoli.

S. 128. La cagione più comune che rende la cosa dubbiosa è l'età, o troppo tenera, o troppo avanzata.

S. 129. In qual tempo la fanciulla sia capace di concepire, non si può determinare, a cagione della diversità del paese, del temperamento, e di altre simili circostanze: ma ella rare volte diviene gravida avanti che incominci ad avere i mestrui, e che arrivi alla pubertà. Contuttociò alcune volte accade, che da questo susso troppo ritardato, alcune povere semmine sieno angustiate da molti dei medefimi fintomi, che fogliono accompagnare la gravidanza: tali sono il basso ventre duro e tumido, ed in simile stato le mammelle, la languidezza, l'appetito mancante o vizioso, e altri consimili, i quali segni, conosciuta la cagione della sterilità, non sono una prova della gravidanza.

S. 130. Per la medesima ragione cessando il flusso mestruale, rarissime volte le donne divengono gravide, o forse mai . Questa cessazione poi frequentissimamente è accompagnata da fintomi d' un vero concepimento ( S. preced.) e con vana speranza delude le buone vecchiet-

te, che sospirano aver prole.

S. 131. Neppure le viragini, alle quali manca per tutto il tempo della loro vita il flusso mestruale, sogliono concepire. Gli esempi contrari a questa regola, sono rariffimi nei nostri paes. Non concepiscono pure altrimenti quelle, che per una ferie non interrotta di gravidanze, e di parti, hanno contratto un ostacolo a questa escrezione.

S. 132. Quelle donne ancora debbono tenersi per sterili, che sono soggette a mestrui troppo abbondanti, e fimili all' emorragie dell' utero, e quelle che nei confueti tempi del mestruo non ritengono il feto concepito. A quelta classe si debbono parimente annoverare quelle, che sono travagliate da un flusso bianco copioso, e propriamente uterino, e particolarmente prodotto da una

parto difficile.

9. 133. Non possono ancora concepire quelle, che sono imperforate, sia poi in esse tutta la vagina chiusta esternamente dall' imene, o sia nel mezzo del tutto riturata per nata coalescenza dopo un parto difficile, e finalmente per la fessura trasversale dell' orifizio uterino lacerata da un parto parimente difficile, e poi riunita, o pure per esfere essa rima trasversale coperta da una membrana insolita, e non naturale portata dalla nascita.

\$. 134. Speffo ancora fono (terili quelle donne, nelle quali la vagma, o l' utero è contaminato da un ulcere, da un polipo, o da altro gran tumore, ed escrescenza carnosa, e sopra tutto da un carcinoma.

§. 135. A bella posta tralascio di riferire molte cagioni incerte, occulte, e non appartenenti al nostro soggetto, il numero delle quali non è scarso. Si conclude che il primo contrassegno della gravidanza sia la fecondità.

\$. 136. E' fommamente difficile a conoscersi, se unadonna abbia concepito, avanti che appariscano i segni genuini della gravidanza, e non si può sapere se non

per congettura.

I. Il primo probabil fegno è un certo particolar piacere, che prova l' uomo, e la donna oltre l' ordinario, il quale nella donna fuol' effere maggiore, ed è prodotto da i genitali divenuti più turgidi, e dalla rigidità
dell' utero colle parti anneffe; anzi alcune donne in tal
tempo fi fvengono. Se l' uomo poi ha molto piacere, fignifica effere il fuo feme molto fecondo. Nulladimeno
quefto fegno può ingannare, a cagione dell' ignoranza
dei coniugi, e per la debole fenfazione di certe femmine; anzi alle volte le donne provano quefta fenfazione di piacere fenza concepire.

\$. 137. II. Non fappiamo se ambidue i sessi insieme spargano il loro seme: malamente asserirono gli antichi, che quello della donna avesse la sua sede nelle la-

gune muccofe.

III. Si riguarda in verità nell'uomo per fegno del concepimento l'afciuttezza del pene, il quale denota che il feme fia reftato nell'utero, ma questo segno è fallace, poichè le rughe, e la situazione della vagina possono trattenerlo, e perchè succeda la concezione, è solo sufficiente una piccola porzione dell'umore spermatico.

 138. IV. Dalle donne più fagaci, foltanto un minuto o due dopo il concepimento, fi offervano i feguenti fenomeni: un certo dolore quafi colico intorno all' ombellico, un gonfiamento, una tensione convultiva, un riempimento, un moto, e un calore vagante nel basso ventre. Il medesimo giudizio formar si dee dalla languidezza, assopimento, e fiacchezza delle membra, maggiore del folito, che fegue dopo il coito, da una piccola fensazione di freddo, e ribrezzo sparso per tutto il corpo, provato da alcune. Anzi diverse sentono nell' utero un moto, come se fosse gonfiato da aria, e questa con strepito vi si raggirasse, durando loro tal sensazione alquanti minuti: alle volte alcune distinguono lo stesso moto a traverso nell' infima regione del basso ventre, verso l' uno e l' altro fianco. In altre questi rigurgiti d' aria si fanno sentire dopo un quarto d' ora. Pare che abbiano origine da un nuovo stimolo, e inquietudine universale, che è prodotta da una nuova irritazione, e dall' afflusso del sangue.

\$.139. V. Il giorno dopo al concepimento il basso ventre gonsia, cagionando una certa ansietà e tristezza convulsiva, e la donna non può soffrirvi sopra alcuna com-

pressione o pigiatura.

. S. 140. VI. L' orifizio chiuso dell' utero non può denotare che sia seguito il concepimento . (S. 52.)

S. 141. Seguito il concepimento nascono quattro sintomi denotanti la gravidanza, cioè si manifestano;

A. Un nuovo stimolo.

B. La foppressione de mestrui.
 C. L'accrescimento dell'utero.

D. Lo steffo feto.

\$.142. Si trovano frattanto delle donne, che non s' accorgono di novità veruna, se non al mancare del mefiruo. Altre poi sino dai primi giorni del concepinento sono talmente da questa nuova mutazione incomodate, che rendonsi realmente malate. Vi possono ancora essera tre cause valevoli a produrre le istesse malatte: e perciò i segni presi da queste affezioni morbose non sono se non pro-

probabili (si consulti il \$. 129.) e si rendono unicamente maniseste, o sicure, allorchè ciò si ricavi da esperienze avute. Alcune poi sono così pratiche, che alle volte da certe piccole mutazioni, rilevano sicuramente il seguito concepimento.

S. 143. I fegni comuni fogliono esfere la nausea, il vomito, un appetito fregolato e infolito, la trittezza, la collera, la pigrizia, le forze debilitate, la fonnolenza, la malinconia, l'aborrimento verso l'uomo, gli occhi incavati, languidi, lividi, turbati, le palpebre umide, e rialassate con un cerchio intorno livido, e giallognolo, il dolore dei denti, il copioso sputare, le puttole della faccia, il ventre stitico.

S. 144. Cessato il mestruo, e nata la pletora, suole aggiungersi il dolore di capo, la faccia rossa, e turgida, la vertigine, il dolore dei denti, gli scuotimenti delle gambe, e braccia, degli ardori passeggieri, le macchie del viso, le pustole nella faccia, e nel collo; anzi il naso si rende coperto quasi di una vernice gialla, non per altra cagione certamente, se non perchè il sangue si aduna ver-

fo il capo .:

S. 145. Quelle che avanti la gravidanza fogliono essere isteriche, e mal sane, dopo aver concepito spesso stanno meglio di salute. Cosicchè le pallide divengono rosse, e le rosse al contrario dopo il concepimento impallidiscono.

\$. 146. Il principal fegno del concepimento fucceduto,
 della gravidanza incominciata, confilte nella cefsazione

della purga mestruale. Si dee però notare,

A. Che ne' primi mesi della gravidanza i mestrui in unadonna giovane, e pletorica, possono facilmente continovare, e così esser gravida una donna benchè riveda le sue purghe. Questo sangue certamente viene dalla cervice dell' utero, e spiega ancora come alcuni parti creduti acerbi, realmente sieno maturi.

Alle

B. Alle volte ancora i mestrui possono cessare per altri motivi, e cagionare gli altri fintomi della gravidanza. ( \$. 142. e seguenti); perciò quella che non ha i mestrui, non si dee sempre giudicar gravida.

C. Quella che allatta e non ha i mestrui, può concepire, e perciò non si può formar giudizio dai mestrui.

D. Quì si debbono osservare certe morali circostanze, dalle quali possiamo alle volte conoscere se i mestrui cessino pel concepimento, o per altra cagione.

E. La gravidanza si rende più certa, se cessino i mestrui fenza che ne fopravvenga qualche malattia, ma anzi accada lo scioglimento di qualche malore, che anteriormente vi foile ( si consulti Ippocrate Aph. 67. L. V.) e questo senz' altra sufficiente, e manifesta cagione.

S. 147. Alla soppressione de' mestrui ne succede l' aumento delle mammelle; e crescendo si riempiono, induriscono, e non di rado dolgono: le vene di esse si rendono più visibili pel colore ceruleo, la papilla diviene. più grossa, e gonfia, di colore più oscuro, e di simil colore è l' areola che la circonda, la quale si rende anche più spaziosa di quello che era, e seminata di piccole prominenze e papillette. Premute poi le mammelle, ne scaturisce una linfa lattea.

S. 148. Questa linfa nelle donne gravide è distinta da strie lattee similia tanti vermicciuoli, simigliante a quella che pure alcuna volta si spreme dalle mammelle di quelle fanciulle, che non hanno le loro purghe. La prima però, che esce da quelle particolarmente, che per la prima volta sono gravide, non ha queste strie. Inoltre non suol' esservene prima del quarto mese: ed in alcune alle volte apparisce più tardi.

S. 149. Benche sieno certissimi quei segni, che si hanno dall' accrescimento dell' utero, e dalla mutazione dell' orifizio del medefimo, nondimeno qui ancora non si debbono mai trascurare le dovute cautele. Subito dopo il concepimento l'utero s'interna alquanto più dentro la pelvi, ed in modo che il baso ventre si appiani. Laonde la di lui bocca si scuopre più vicina all'orifizio della vagina (\$.56.). Ma questo segno può tuttavolta ingannare,

A. Se l'altezza dell' orifizio non fu riconosciuta avanti la gravidanza.

B. Per varie altre cagioni può l'orifizio calare nella va-

gina ( \$. 120. ).

S. 150. Dopo il terzo mese poi l' utero sollevasi fuori della pelvi, cresce, e dilata il basso ventre. Poichè l' espansione cagionata dalle malattie del basso ventre molto facilmente si può confondere coll' utero gravido, si dee fare un esame più esatto, acciocchè l' utero gonfio fi distingua dagli altri tumori del basso ventre. Questa differenza non si giudica dalla sola veduta, ma si dee dal tatto determinare. Per la qual cosa, affine di togliere ogni incertezza, si dee procurare che la femmina digiuna si sgravi dell' orina, e degli escrementi, e si metta a giacere supina coi lombi bassi, col capo e coi piedi alzati, con i calcagni accomodati presso le natiche, acciocchè la regione del basso ventre retti slentata. Allora il medico ponga la palma della mano ful basso ventre, stenda il dito minimo verso l'osso del pube, il pollice verso l' ombellico. La donna con forte respiro muova il basso ventre, e il professore nell' atto della espirazione comprima leggermente il medefimo. Che se in quel momento fente una refistenza dura, globosa, e che rimanga fopra l' ofsa del pube, può star sicuro che l' utero è gravido. Se poi un tumore d'altra natura occupa, e inalza il basso ventre, questo si senre in altro posto, o pure si riscontra che eguale e ditteso occupa tutta la regione del medefimo ventre.

S. 151. I feguenti fegni ancora distinguono special-

mente l' idropifia dalla gravidanza.

Nell \*

1. Nell'idropisia anasarca il tumore è eguale e disteso per tutta la regione del basso ventre, molle, e compresso col dito, lascia una fossetta, con l'ombelico incavato, e divenuto più profondo a forma di un bicchieretto.

Nell'ascite percosso il basso ventre si sente l'ondeggiamento dell' acqua, la quale ancora si ferma in quel lato su cui riposa l'inferma, ovvero gravita, e pende verfo l'osso del pube, le quali cose non succedono, se il basfo ventre è disteso dall' utero gravido.

3. Nella timpanitide tutto il ballo ventre è egualmente. gonfio, e duro, e venendo compresso duole.

Le mammelle nell'idropiche diminuiscono, si fanno flofce, e non stillano la linfa caratterizzata con strie lattee . Il contrario si osserva nelle donne gravide.

Ordinariamente nell'idropifia, foprattutto anafarca, i piedi fono i primi a gonfiare, dipoi le cofce, e finalmente il basso ventre. Nelle gravide al contrario prima gonfia il baffo ventre, e finalmente negli ultimi mefi gonfiano i piedi. Se a caso l'acqua, che forma l'idropisia è contenuta in un sacco particolare, o nel perstoneo, può non darsi l'enfiagione dei piedi, ma l'esplorazione descritta al S. preced. rende manisesta l'idropisia.

I fintomi morbofi nell'idropifia crescono di giorno in giorno, nella gravidanza poi o scemano, o totalmente cellano.

L' orina dell' idropica è rofficcia, quella della gravida è di color di cedro.

Una fete più gagliarda travaglia l'idropica, non pe-

rò la gravida .

Quando poi l'idropisia è unita colla gravidanza, difficilmente questa si conosce, se non si esaminal'orifizio dell' utero.

S. 152. L' espansione dell' utero cagiona le mutazioni dell' orifizio qui fopra accennate al \$. 58. e feg:, le quali nondimeno avanti il quinto mese non danno segni certi della gravidanza.

S. 153. Molti altri sintomi accompagnano questa espansione, che preme i visceri del basso ventre, il diaframma, i nervi, ed i vasi. Questi sono il vomito pel troppo cibo, l'indigestione, la stitichezza di corpo, l'incontinenza, o un continuo stillicidio dell'orina, il respiro corto singolarmente nel sar gita, o salire con prestezza, la difficoltà di camminare, l'ombelico gonfio, ed il suo concavo abolito, le moroidi interne, le varici, l'ensagione de'piedi, i dolori dei lombi, e degl'inguini, gli spasmi notturni de'piedi, i dolori de'reni, quali si sossimo nella nestritide ec-

S. 154. Il feto poi col suo moto chiaramente si manifesta per se stesso, se essiste, e vive. Ma essendo questo ne' primi mesi circondato dall' umore dell' amnio copioso, ed avendo la medesima specifica gravità di questo liquore, ed essendo molto tenero di membra, benche nosso, non eccita nella madre vertua sensazione, e perciò non si può bastantemente sentire. Ma a poco a poco circondato da minor liquido, divenuto più grave, e più robusto, urtando colle sue membra nelle pareti dell'utero, apporta alla madre incomodo, anzi in progresso di tempo le cagiona dei dolori molto risentiti.

S. 155. Non si sa il tempo nel quale per la prima volta dalla madre si senta il movimento dell'embrione. Questo suo si suo considerano; ma da ciò noi non possiamo sormare un calcolo. Quanto questi periodi differiscono, tanto le gravide sono soggette a sbagliare, mentre ora non avvertono il primo e vero moto dell'embrione perchè debolisimo, ora perchè riferiscono al moto dell'embrione qualunque altra agitazione, che percepiscono nel ventre. Nulladimeno questo termine, medio cade quasi fra la decimanona, e la vigesimaseconda settimana, principiando il calcolo dal parto sino a questo primo moto. Nei parti maturi di rado ho offer-

fervato movimento prima della vigefimafeconda lettimana, o più tardi della fettimana decimaottava: ne ho notati però nelle fettimane, 23. 24. e 25. 17. 16. 14. 13. anzi 12. I'moti che fono più tardivi della notata prima specie, per il solito appartengono ai parti acerbi, i più sollecti poi appartengono ai parti seronini; e gli uni, e gli altri sono prodotti da errori-commessi dalle gravide. 5. 136. Dalle sopraddette cause se ne deducono i seguenti corollari.

I. 'Avanti il terzo mese non fi dà facilmente un certo fegno di gravidanza. Sono soltanto probabili indizi, lo feendere dell' orifizio dell' utero, lo 'spianamento del ventre, la soppressione dei mestrui, la tumesazione delle mammelle, che sono accidenti prodotti dalla soppressione dei mesi suddetti, e da un nuovo stimolo. Si con-

Sulti i S. 149. 146. 147. 142. 144.

\$. 157. II. Dal terzo al quinto mefe si può esaminare il basso ventre molto bene, e con ficurezza (\$. 150.). Se allora si ritrova la soppressione non interrotta de' mestrui, la successiva diminuzione de' sintomi
morbos, la turgidezza delle mammelle, che aumenta
(\$. 147.) lo stillicidio dalle medessime d'una linsa carica
di strie lattee (\$. 148.), l'orifizio dell' utero ingrossato,
più molle, e spugnoso (\$. 58. e fg.), ed il movimento
dell' embrione (\$. 154. e fg.), 'possimano effere molto
ficuri della gravidanza.

\$. 158. La diminuzione successiva de sintomi morbosi (\$.143.2 144.) unita alla non interrotta cellazione dei meltrai (\$. prec.) porige un sospetto grandisimo di gravidanza. Poiche la gravida si aluesta a poco a poco a quel nuovo stimolo; el rececentre copia del fangue si consuma dall'embrione che cresce. Se poi cessano i meltrui senza l'esistenza del setto, giornalmente si accresce il male, e tanto è lontano, che gli incomodi da ciò prodotti diminuiscano successivamente, che più tolto ogni

giorno si aumentino, se la soppressione non si scioglie, o naturalmente, o a forza di medicamenti, o col paf-

faggio in altra malattia ( S. 146. lett. D. ).

5. 159. III. Dopo il quinto mese lo stato dell'orifizio dell' utero è il più certo fegno di tutti gli altri ( \$. 50. e feg. ). Se i precedenti già descritti ( \$. 156.) perseverano ed aumentano, allora non rimane alcun dubbio della gravidanza. Siccome pure allora si riscontra la cervice dell' utero tumida ( \$. 86. e feg. ) Tav. VI. Fig. 2.

S. 160. IV. Sul principio, e sulla metà del settimo mese, il più delle volte si può sentire il capo del seto (L. C. Tav. VII. ) una, due, tre, anzi quattro fettimane avanti il parto, l'orifizio inferiore dell'utero diviene teso, resta applicato all' apertura superiore della pelvi, e il capo vicino a questo orifizio resiste alla pressione che gli vien fatta all' insù ( \$. 91. ) Tav. VIII. Fig. 1.

S. 161. Il Medico così certificato della gravidanza, conosce inoltre il termine della medesima dal gonfiamento del basso ventre. Imperciocchè nel sesto mese l' utero sale fra l'ofso del pube, e l'ombelico; nel fettimo all'ombelico; nell'ottavo nel mezzo tra l'ombelico, e la fosfetta del cuore; nel nono gl'integumenti del basso ventre si distendono fino a questa fossetta. Tutte le volte. però, che il ventre è rilassato, e pendente, la suddetta. proporzione non ha luogo, ma bensì allora si dee formarne il giudizio dal grado medefimo di tal mutazione. Il Medico forma il giudizio della gravidanza dalla procidenza, e groflezza del ventre.

S. 162. Il giudizio del Medico intorno alla gravidan-

za ordinariamente si chiede

Dalle spose, che desiderano, ardentemente aver prole, e si rallegrano ad ogni leggerissimo segno di gravidanza. 2. Specialmente da quelle alle quali cessano i mestrui a

cagione dell' età, e che nondimeno defiderano figliuoli, o vogliono parere meno vecchie di quello che fono.

Dalle

 Dalle maritate afsalite da malattia del basso ventrev. g. dall'idropisia. Per questo dee qui avvisarsi, che il Medico sia cauto nel prescrivere i medicamenti. La medessima cautela, anzi anche maggiore, si dee avere se le fanciulle singono di sesere travagitate da simile malattia.

Dal Giudice, il quale alle volte non può punire una donna condannata alla morte, per la protesta addotta di

gravidanza.

5. Dal Giudice, perchè non sia ingannato da una donna amante di rise, e che accusa qualcuno d' averle dato colpi si forti, che le sia nell' utero morto il Feto, o d' essere stata costretta ad abortire; la quale ancora avendo forse i mestrui, singe di aver sosserta una emorragia, e altri mali di tal sorte.

Dai Genitori, e dai Tutori, che bramano di essere as-

ficurati dell' onestà della ragazza.

\$.163. Di niun momento, anzi sidicoli assolutamente sono i segni addotti da molti seguaci d'IPPOCRATE, per conoscere il sesso del nascosto embrione, i quali nessun Medico saggio di questi tempi gli giudica veri.

#### CAPITOLO VIII.

#### DEL PARTO.

\$. 164. Onosciuta dalle cose dette di sopra la teorsa del Parto, facilmente si conoscono i sintomi, che lo precedono, e che lo acco naganano, e duquetti si ricavano ottimi contrassegni della vicinanza, e dello stato del parto. Nell'ultimo mese i seguenti segni manifestano il parto vicino.

\$. 165. I. Il primo segno lo da un mucco bianco che geme dalle parti genitali gonsie, abbondante, e denso.

Le parti genitali in vero di qualunque femmina fana fono fono sempre bagnate, a cagione degli umori che escono dalle arterie, esalanti, e dalle lacune muccose esistenti nella cervice dell' utero, intorno all' orifizio del medefimo utero, nella vagina, intorno all' uretra, e nell' uretra stessa : nelle gravide poi è maggiore l'afitusso degli umori, e quindi più abbondante la separazione, ed escrezione; dal che ne avviene che le parti genitali di queste sieno più bagnate, e più gonfie, mafenza durezza, e fenza dolore. Singolarmente poi intorno al fettimo mele cresce l'enfiagione, e si separa un abbondantissimo mucco, talmentechè in alcune cade in terra, e rassomiglia il slusso bianco: imperciocchè allora la cervice dell' utero si dilata, e i seni muccosi più aperti spargono maggior copia di umore. Nel nono mese finalmente si separa un mucco più abbondante, più denso, e più viscoso: imperciocchè essendo più fortemente compressa la cervice dell' utero, viene impedito il ritorno del fangue per le vene, e la copia del fiero esce per i vasi destinati allo scolo di esso, ristagna nella vagina, e fi fa denso: si aggiugne lo stimolo del capo del feto, che pigia ed eccita un continuo afflusso di umori, il quale ttimolo cresciuto nel tempo de' dolori, allora è che ferma il corso dei medesimi umori, che sarebbero senza. di ciò molto abbondanti.

\$. 166. II. I dolori che presagiscono il parto (\$. 105.) fogliono distinguersi, in

. Presagienti.

. e Spurj.

§. 167. I dolori prefagienti non fono quasi diversi dai veri, che per il loro grado: producono una moletta sensazione di tensione, la quale nasce nella regione de lombi, e si avanza verso il pube, e l'osso sacro, e risveglia uno simmolo di orinare, e di evacuare. Questi primi dolori sono leggieri, e durano poco tempo, e specialmente. te si fanno sentire fra giorio, e verso la sera, e non impediscono alla donna gravida di fare le sue faccende, ma dovunque ella sas si può promettere che le dieno tregua; e la sacoltà di attendere alle sue occupazioni. Quelle, che hanno altre volte partorito non curano tali dolori, aspettando i veri e maggiori; le primaiole non avendo giusta idea di questi dolori, e tormentate da essi; stimano che il parto sia già vicino, chiamano la Levatrice, e alle volte si agitano con vari, e inutili sforzi.

\$. 168. Benchè queste doglie non sieno vere , nondimeno sono molto moleste, dimodochè la gravida presa da un tal dolore non può mutare nè la situazione , nè il luogo dove si trova, sinchè non sia passata essa doglia : Durando queste la donna s' infiamma nel viso, e stringe i denti, sporattento in tal modo tormentano la regione ipogastrica di essa, che il camminare le riesce molesto, e doloroso. Anzi alla gravida apportano talvolta si grandi inquiettudini, che non ha fermezza, s' inquieta, e si lamenta di un' angustia grande nei precordi.

\$. 169. Questi dolori sono cagionati dalle prime contrazioni del fondo dell'utero (\$.211), quando l'uovo preme la bocca dell'utero, e ne spinge il segmento inferiore nella pelvi: per la qual cosa fvegliano intorno ai lombi una fensazione molesta; e perche colla depressione dell'utero, comprimendo l'intestino retto, e la vescica,

stimolano ad orinare, ed evacuare il corpo.

\$. 170. L'u

fo di que

fi dolori è di dilatare a poco a

poco la cervice dell'utero, e di aprirne l'orifizio, e in

tal gui

fa rendere l'utero pi

natto a mandar fuori il feto.

\$.171. Si possono poi questi dolori distinguere dai veri, per la loro più breve durata, e forza minore, e per
lo stato dell'orifizio dell' utero. Imperciocchè quantunque nel tempo di questi dolori il capo del feto, o l'umore dell'amnio racchiuso nelle membrane, sia premuto
verso l'orifizio dell'utero, nondimeno se questo orifizio

trovasi peranche pendulo e rilassato, sebbene esi dolori sieno, tealmente presagienti il parto, non posono giudicarsi i veri ed ultimi concludenti, se prima non si riscontra, che l'orifizio dell'utero retti appianato, e sol-

tanto teso il segmento inferiore del medesimo.

. \$. 172. Neppure tutti i dolori forti del ventre, ed a tiprefa, nelle gravide fi devono prendere per prefagienti il
parto. Imperciocchè le gravide fogliono efsere tormentate da dei dolori periodici del dorlo, e dei lombi, fimili
a quelli del parto, iquali intorno alla fine del terzo mefe fomigliano quelli, che fono ioliti a proturre, o ad
accompagnare l'aborto, e negli ultimi mefi della gravidanza il parto immaturo. Si diffinguono dai veri dolori (a) per l'impressione dolorosa che producono nella
regione soltanto del ventre, senza scendere nella pelvi;
(b) e cessano sgravato che sia l'intestino retto; la qual
cosa fa dimostrativamente vedere, che i medesimi non
riconoscevano per cagione, che lo spasmo di tale intestino, e del colon.

S. 173. La gravida stia tranquilla durante questo dolore che presagisce, nè rimuova dall' utero la di lui forza, fpingendola verso le parti superiori col pianto, colle grida, e con i sospiri, nè con grande sforzo procuri di promovere il parto, il quale non fi dee sperare sino a tanto che la bocca uterina non si renda appianata. Questi sforzi in vero debilitano le forze della gravida, che si debbono conservare pei veri dolori, e non sono peranco fufficienti ad appianare i labbri pendenti della boccauterina per ajuto del parto. Con tutto ciò dal momento che la gravida è forpresa da questi dolori dee procurare, che fieno pronte tutte le cose necessarie al parto, e che sia chiamata la Levatrice, la quale esamini lo stato dell'utero. Imperciocchè questi dolori non hanno un tempo prefiso, e si cangiano in legittimi; sopraggiungendo i quali, ed essendo il tutto disposto, spesso il parto fegue più presto di quel che si credeva:, soprattutto nella donne che hanno altre volte partorito.

S. 174. III. L'orifizio dell' utero .

Quanto più si avvicina il termine della gravidanza, tanto più molle diventa l'orifizio dell'utero, e si apre. Da principio in vero l'apertura esterna del medesimo si dilata, dipoi l'interna ancora fa l'istesso, in maniera che finalmente le labbra rappresentano una bocca aperta, o pure un archetto. Quanto più ancora avvicinasi il parto, tanto più si spiana l'orifizio, e la parete del segmento inferiore fi affottiglia. Ricaviamo un contrassegno più ficuro del parto, che incomincia dalla bocca spianata dell'utero, di quello che si ricava dal di lei dilatamento. Imperciocche ad alcune, e specialmente a quelle che partorifcono la prima volta, ed a quelle, le quali hanno l'utero situato molto obliquamente, l'apertura interna non si allarga se non quasi nell' atto stesso del parto. Più presto suole aprirsi tutto l'orifizio in quelle che hanno già altre volte partorito ( S. 61. ) e generalmente parlando per questa cagione suole essere in esse il parto più facile, e pronto. Di rado nelle primipare si suole osservare quell'apertura anticipata, la quale in altre alle volte si offerva una fettimana o due, e fino un mese intiero avanti al parto.

S. 175. IV. La soppressione, o incontinenza dell' orina. Dal calare e gravitare dell'utero, ora ful fondo della vescica, ora dal premere il collo della medesima, ne nasce l'incontinenza, o la soppressione. Laonde le gravide dormendo profondamente soffrono una involontaria perdita di orina; dormendo poi leggiermente spesso

fono follecitate a orinare.

S. 176. V. La gonfiezza del baffo ventre che scende. Avendo la gonfiezza avanti occupato fingolarmente l' ombelico, di modo che non vi restava vuoto sotto le coste spurie, scende nell'ultimo tempo della gravidanн

2a, e lafcia libere le medefime (\$. 91.). La pelvi angusta, la gran mole del feto, la situazione obliqua dell' utero, ed altre cose ancora sanno eccezione a questa regola: altre volte questa mutazione succede immediatamente avanti, o nel tempo stesso del parto. Ordinariamente lo scendere è lento e graduato, rare volte precipitoso. Fintanto che il ventre si abbassa, la bocca dell' utero diviene più alta, e si sente più nidetro voltata (\$.5.7.) talmente che nell' ultimo tempo della gravidanza quasi si sottera al riscontro. Abbassandos il ventre, l'orifaio ancora scende un poco nella vagina; e si avvicina al seno esterno; la gravida comunemente siede e cammina con molta difficoltà, e se non vuole pericolare, o cadere ad ogni passo, è costretta a piegare molto indietto il dosso.

\$. 177. Queste cose che ho notate, possono succedere alcune settimane avanti al parto. Ma i seguenti segni

si manisestano immediatamente avanti il parto.

S. 178. I. I dolori veri, o fieno i dolori del parto (S. 166.). Quando dai dolori presagienti la cervice dell' utero è dilatata, e l'orifizio spianato, per modo che l'azione del fondo con maggior momento vinca la resistenza della cervice, e per questo la di lui azione sia più veemente, e frequente, l'utero si contrae, e cagiona questi dolori. Sono simili certamente ai presagienti, nè differenti da essi se non nel grado, e in una maniera simile principiano ancor essi nella regione de' lombi, scendono obliquamente verso il pube, e l'osso sacro, e producono un' inclinazione, e uno stimolo di andare del corpo, e di orinare. I primi tormentano per uno spazio di tempo più breve, e tra l'uno e l'altro vi corre un intervallo più lungo; i fecondi poi fono più gagliardi, e più frequenti. Affliggono con maggior dolore dei presagienti, e sono di maggior durata. Imperciocchè con maggior momento si contrae l'utero, e si comprime il segmento inferiore. La mano nel tempo de' dolori posta sopra il basso ventre, benissimo rileva la contrazione dell'utero, per mezzo dell'indurimento di esso. Le donne travagliate da quetti dolori sogliono prendere in mano qualunque cosa si presenti loro, torcere la bocca, e scuotere le ginocchia ec.

S. 179. II, L'orifizio dell' utero più aperto e spianato.

L'effetto dei dolori è, che appianate del tutto le labbra dell'orifizio dell'utero, l'apettura del medefimo divenga più ampia, ed ellitrica. Per la ffedi cagione la parete del fegmento inferiore dell'utero fi affottiglia a fegno, che non rimane più groffa di una carta. Lo ffelfo fegmento ancora dilatato e compresso dalla forza dei dolori, discende infensibilmente coll'orifizio; in modo però, che non cala nella sfessa vagina se non in caso di malattia. A cagione della direzione della vagina, si possono toccare le sole patti laterali, ed anteriori, e non le posteriori intorno all'apertura superiore della pelvi, che le sostiene.

S. 180. III. Le acque formate.

Così chiamano l'umore dell'amnio premuto talmente da' dolori, il quale spinge avanti le membrane a guisa di una vescica gonfia. Poichè in qualunque dolore, l'umore dell'amnio con gran forza è spinto dal fondo dell' utero verso l'orifizio, avanti al capo del feto, e spinge le membrane dentro l'apertura dell'orifizio, le quali con forza di cuneo aprono, e portano abbasso l'orifizio. Così certamente le membrane rassomigliano una vescica ripiena di acqua, la quale premuta da una forza gagliarda refiste fortemente, ed impedisce che il capo del feto sia sentito dal dito esploratore. Tosto che l'azione del fondo diminuisce, la contrazione del segmento minore riprende vigore ; il liquore dell'amnio ritorna dentro ; eil capo si può toccare, ricoperto solo dalle membrane, che per la loro sottigliezza neppure si sentono; di nuovo s' ingrossa lo stesso segmento inferiore, l'apertura ellittica fi contrae, e fale, in grado però minore di quello che era avanti al dolore; e finalmente ritorna la quiete.

\$. 181. Mentre tali cose succedono nell'utero nel tempo di ciascun dolore, la partoriente ancor non volendo ritiene il respiro, e coll'efficace contrazione dei muscoli del basso ventre, e del diaframma, aiuta l'azione del fondo dell' utero ( \$. 182. \$. 275. e fegg. ). Indi ne nafce, che la faccia s'infiammi, il pollo divenga più forte, e più frequente, e compressi i visceri del basso ventre sopraggiunga il vomito, che è un contrassegno del parto vicino, e giovevole alla partoriente; al contrario potrebb' esfere pregiudiciale, e di cattivo segno, qualora fosse continovato, e senza riposo, rimandando suori qualunque cosa che si facesse prendere alla partoriente, perchè grandemente la debiliterebbe ; e potrebbe presagire ancora la stessa morte, se tantoltre si avanzasse da far portar fuori col vomito schietta bile, e sangue nero, o fetido.

S. 182. L'accennata vicenda di dolori, e di quiete, dura fintanto che l'apertura dell'orifizio dell'utero non giunga ad uguagliare l'apertura fuperiore della pelvi, e togliendosi l'orlo o margine dell'orifizio, non si faccia un canale continuato tra il fondo dell'utero, e la vagina. Allora niuna cofa fa ostacolo al feto, che è per uscire, fe non la vagina. Laonde l'umore dell'amnio, non più rispinto anche nell' intervallo de' dolori, resta avanti al capo. I dolori poi per la veemenza, e per la frequenza continovamente spingono più avanti esso umore dell'amnio col capo, ed allargano i lati della vagina. Finalmente la vagina affatto dilatandofi, la vescica formata dalle acque comincia ad uscire dalla vagina, allarga l'orifizio di essa, manda indietro il perineo, si rompe nel tempo dei dolori veri del parto, e fubito comparifce ed esce il capo.

 183. Mentre ciò succede, la donna sente nella regione gione della pelvi un dolore particolare, una prefione, ed uno itimolo di orinare, e di andare del corpo (\$\scrt{\$\scrt{178}\_t\$}\) non essendo infolito avanti che venga fuori il capo, che ella anche vada effettivamente del corpo. Finalmente quando il capo passa il seno, in quelle che partoriscono la prima volta il freno principia a reflare abolito, stato vio-lentemente, e con molto dolore sino allora stirato; ed in esse parimente più che in quelle le quali hanno altre volte partorito si allarga l'apertura dell'utero, e della vagina, con più acerbo dolore.

§. 184. Gli ultimi dolori fi riducono a fegno fitti, che appena danno intervallo, cagionano granditimi fpafimi, molettano ditremodo la partoriente, e perchè fcuotono tutto il corpo, con ragione fi chiamano fconquaffatori. Nell'atto di effi la partoriente crede, che le ineno lacerati i lombi, e tutta la regione del baffo ventre.

\$ 185. Prefagifcono questi dolori.

1. Un mucco sinto di fangine, a cui si dà il nome di fegno. Senza dubbio l'orifizio dell' utero grandemente dilatato distrae talmente alcuni vasi, che gettano il singue, tanto più abbondante, quanto più si avvicina il parto: o una parte delle membrane stacetat dall' utero rompe alcuni dei piccioli vasi di esso, dai quali gemono alcune stille di sangue: non però in tutte le donne comparisce questo mucco sanguigno.

La fronte bagnata di sudore. Questo alle volte si diffonde sopra tutta la faccia, e per tutte le parti superiori del corpo, per causa dell'agitazione, e delli ssorzi del

medefimo .

3. L'impazienza della partoriente. La frequente mutazione del luogo, l'aspetto inquieto, ed i vari desideri. Sogliono le partorienti quasi chiedendo ajuto prendere colle mani gli astanti, ed i corpi vicini.

1. Il lamento mandato fuori con voce più alta.

Il tremito, in quelle che partoriscono per la prima volta.

1 ge-

I genitali di queste essendo grandemente sensibili, nel tempo del parto, e specialmente in quel momento, nel quale il capo stà per uscire dalla vagina, sono assalite da crudelissimi tormenti: indi nasce un piccol grado, e continovato, di convussioni, che chiamasi tremito, il quale cessa tosto che la donna habbia partorito. Nelle pletoriche, massimamente essendo obliqua la situazione dell'utero, il detto tremito si converte in convussioni pericolose. Si uniscono alle volte il dirugginio de'denti, la sincope, o una-

leggiera fonnolenza framezzo i dolori.

S. 186. Incerto è il tempo in cui si rompono le membrane, e si versa l'umore dell'amnio. Ben di rado l'uovo o fia il facco vien fuori tutto intiero; ciò fuccede. quando la pelvi è ampia, il parto è immaturo, non però il primo, e non siavi altro insolito impedimento. Nel parto migliore le membrane non si rompono prima, che allargato non sia tutto l' orifizio, e il capo riempia l'apertura della vagina, e che le medefime non sporghino fuori delle parti pudende forzate; fino a tal momento cotefto facco o vescica aiuta il dilatamento della vagina, edel seno esterno. Perduto l'umore dell'amnio le contrazioni dell' utero divengono meno eguali, perchè il corpo del feto inegualmente e meno si pretta alla loro azione . Nulladimeno fogliono le medesime rompersi frequentemente dentro la vagina, e dentro la tteffa bocca dell' utero; quello che si sa più tardi dai dolori moderati, molto presto si produce dai gagliardi; prestissimo poi ancora quando le membrane sieno molto sottili, e molto, tardi quando sieno grosse. Diversamente succede, quando l'utero, e il feto sono mal situati.

§. 187. Benchè l' uovo o facco dalla forza de' dolori fia depresso nell'asse della pelvi (§. 111.) nondimeno dalla parte posteriore della vagina, e dal perineo si muoveverso la parte anteriore della medessima, e verso il seno efterno, calando sopra un piano inclinato, e curvo (§.9.). Dopo che l'umore dell'amnio è uscito, l'occipite è diretto verso il seno con quella parte di se, nella quale la situtra sagittale si unisce alla lambdoidea, ed essende si canze, a somiglianza di cuneo, può spignere avanti le adiacenze, dilatare le vie, aprire il seno, e reprimere il perineo. Frattanto il sincipite colla faccia è posto dietto al perineo. Allontanato indietro il perineo, il vertice e il sincipite escono suori del seno, e l'arco dell'osso del pube (\$. 11.) sa talmente l'uso d'ipomoclio, che appoggiandosi a quello la nuca, la faccia esce suori. La minore altezza aneora degli ossi del pube aiuta lo senedere dell'occipite prominente sotto quest'arco; imperciocchè possiamo considerare l'occipite come la punta di un cono la di cui base sia la faccia.

\$. 188. Del rimanente la compatfa involontaria delle orine, che succede nel tempo del parto, avanti che il capo cali nella pelvi, non fi dee confondere coll'uscita dell' umore dell'amnio, nè delle acque nominate spurie.

§. 189. L'umore dell' amnio si distingue per la suaconsistenza dall'orina. Questa è sottile, limpida, e giallognola, o rossicia y quello poè e grosso, glutinoso, meno trasparente, biancastro, muccoso, quasi imbevuto di marcia, di un colore e odore particolare, e moltissimo naufeante. Se farà ufcita l'orina, la vescica acquosa dell' amnio si tocca alla prima comparsa del dolore, ma sesarà ufcito l'umore del medesimo, si sentirà solamente il capo.

\$. 190. Una, o due settimane avanti il parto, anzi alle volte più presto, geme dalle parti genitali della donna gravida un copioso involontario umore, che non è accompagnato da alcun dolore, e non è indizio di parto immaturo. Allora l'orifizio dell' utero è dilatato soltanto quanto basta a ricevere il dito minimo. Quando poi è imminente il parto, l'umore dell'amnio racchiuso tuttavia nelle membrane si sente. Periti dell'agre osteria

cia chiamano questo flusso, profluvio dell' acque spurie. \$. 101. Non si sa l'origine di questo umore. Non si può attribuire all'allantoidèa rotta, nè al trasudamento, nè alla lacerazione delle membrane. Si accosta più al vero il dire, che nasca dalla rottura di qualche vaso linfatico, di qualche idatide nella cervice dell'utero, da una scoppiata idropisia esistente nelle stesse membrane, ed alla

rottura d'un uovo infecondo.

S. 192. Pertanto se nell'ultimo mese della gravidanza all'improvviso comparisca venir fuori dalle parti genitali un umore, questo non si giudichi dell' amnio, se prima non si sarà ciò con riscontri verificato. Laonde la. gravida non si dee stimolare a fare ancora gravi sforzi: anzi se il tatto ci averà afficurato quell'umore effere acque spurie, le si dee persuadere il riposo, acciocchè non si dia motivo ad un parto immaturo. Poiche non ogni profluvio di acque spurie è senza pericolo, ma alle volte l'utero privo di questo umore perduto in copia, è necessitato a contrarsi.

S. 193. Finora nel parto abbiamo condotto il feto sino all'uscita del capo. Nel parto naturale spontaneamente ne vien dietro il corpo. Il capo che è la parte maggiore del corpo ne ha preparata la strada. Gli omeri in vero sono più larghi, ma l'apertura superiore della pelvi lascia loro libero l'ingresso, nè vi è nell'apertura infe-

riore cosa, che ne ritardi l'uscita ( \$. 9. ).

S. 194. Ancora l'umore dell'amnio scorrendo immediatamente avanti al feto, nel parto felice rende lubriche le strade, che sono bagnate da umori muccosi separati nella cervice dell'utero, e nella vagina. Una inverniciatura untuosa crassa, e tenera rende, e conserva l' istesso corpicciolo del feto levigato, mobile, e immune da qualunque pericoloso soffregamento.

S. 195. Nè si dee passare sotto silenzio la mutazion del capo, che succede nel parto. Nell' utero è rotondo, e un poco maggiore dell' aperture della pelvi, ma dalla forza de' dolori, e dalla refiftenza del contorno della pelvi, vien ridotto in una forma lunga dall'occipite alla fronte; contribuifcono a questo allungamento le suture degli ossetti, e la prominenza formata nell'occipite al principiare della sua discesa.

\$. 195. Non si devono tralasciare i varj periodi di discesa dell' uovo, o del capo, o di altra qualunque parte. Il primo è quando dilatata di segmento inferiore, il capo compresso dentro l'apertura superiore della pelvi è cinto dall'apertura dell'utero come da una ghirlanda. Il secondo, quando il capo riempie per modo la capacità della pelvi, che si possa toccare vicino al seno delle parti pudende; allora dicono, che si può porre sopra il capo la corona. Il terzo tiene sisso nel seno delle parti pudende, con siero dolore della partoriente, come se sosse condelmente lacerata. Il quarto mandatori il supo si coro. Il quanto la placenta.

\$. 197. Dopo il feto esce ancora la placenta, staccata dalla continovata contrazione dell' utero. Le fibredell' utero contratte dalla placenta espellono la medesima, che si stacca nella seguente maniera; seendendo il sondo, e il corpo dell'utero contraendosi verso l'asse longitudinale, spingono quella già mobile verso l'ori-

fizio, e la mandano fuori.

\$. 198. Adunque con tali artifizi fi compifce il parto femplicifimo, fanifimo, e non accompagnato da alcuno firaniero fintoma, o fia il parto intieramente naturale, e facile.

## CAPITOLO IX.

#### DELLO STATO DELL' UTERO DOPO IL PARTO.

\$. 199. L'Utero per sua propria natura (\$.95.) nuoumente si contrae, sinchè non sia tornato al pristino stato, e quasi come era avanti della gravidanza. La forza elastica, che ha molto sosserio, perdendo qualche poco della sua attività, non è maraviglia, che l'utero non riceva più la stessa robustezza, e strettezza, e non si chiuda in tutto il suo oriszio (\$.124. num. 2.).

\$. 200. Contratte le fibre motrici dell' utero, i vaf di efso dilatati dal fangue contenuto, in parte fono compressi, in parte di nuovo esercitano la propria forzadi contrazione: quindi diminuitane la capacità, spingono per mezzo dei vassi capitari nei tronchi più grandi delle vene la porzione più sottile del sangue contenuto, spargono poi per mezzo dei maggiori orifizi il fangue più grosso nell'utero, e cagionano l'emorragia, la quale, contraendosi sempre più l'utero, cessa da per se dopo una mezz'ora, o un' ora intera, o al più dopo due.

\$. 201. In questo intervallo i vasí dell'utero non si chiudono affatto, ma rimangono aperti per uno spazio di tempo indeterminato; in alcune alle volte per più settimane, in altre senza verun danno, appena uno o due giorni, anzi poche ore tramandano sul principio un leggiero fillicidio di sangue, e indi di sero grosso quasi di sangue e di latte. Chiamano quello Lochi rossi, questo poi Lochi bianchi. I vasí a poco a poco chius, per aver ripresa la loro elasticità, tramandano solamente un sero, finchè affatto vengano a chiudersi.

\$. 202. Se quelta contrazione dell' utero si effettuaegualmente in tutta la di lui circonserenza, ed il sangue che esce non si trattiene in esso, il tutto passa senza dolore. Sossire poi molto la partoriente, se le sibre si contraggono inegualmente, e le une dopo l'altre; succeia poi ciò per la debolezza originata dalla gravidanza, dalla fituazione obliqua dell' utero, dalla posizione trasserente del si conceide de diversa secondo la diversità delle fibre, o per la lunghezza del parto, o per l'immaturo spargimento dell' umore dell'annio, che cagiona una ineguale contrazione intorno alle membra del scot, continovata anche dopo il parto; o per la troppo veloce contrazione dell' utero dopo esso parto, o pel fangue aggrumato che ristagna dentro i vast, e nella cavità dell' utero, o per una porzioncella di placenta, o di membrana rimassavi; o per l'atta introdottavi, che produce lo spassimo; o per qualunque altra cagione.

\$. 203. Questi dolori sono chiamati dolori dopo il pario; la fensazione de' quali in alcune è simile al dolore vero, che precede il parto, in altre allo spurio. Per tanto il dolore della prima specie (\$. 178.) nato nella regione de' lombi cala verso il pube, e l'osso sacro, e stimola a andar del corpo, e ad orinare, di maniera che non di rado l'orina, e gli escrementi, e singolarmente gli umori contenuti nell' utero, o altri corpi stranieri, in una maniera meno grande, e meno sorte, ma in patte somigliante ad un vero parto, sono mandati immediatamente sucri. Quello poi della specie seconda passeggia nella regione del basso ventre sopra il pube, e verso il dosso.

\$. 204. Nella medefima maniera quelti dolori fogliono tormentare tanto quelle che partorificono per la prima, volta, quanto quelle che hanno già dato alla luce altri parti; in alcune certamente con maggiore, ed in altre con minor vemenza, fe forfe non fi rendono più foffibili in quelle che partorificono la prima volta, per la maggior robuflezza dell'utero. Se non fopraggiungono fintomi itranieri da per fe cefsano dentro lo Ipazio di ventiquattro

ore; nel mezzo di questo termine fogliono crescereper la veemenza, e per la frequenza, e dopo tal tem-

po fogliono diminuire.

\$. 205. Benchè i femplici dolori fieno privi di qualunque pericolo, nondimeno alle volte tormentano a fegno, che le partorienti giudicano più leggieri i dolori ftessi del parto, e non è maraviglia perchè l' intensione dei dolori nel parto è sperimentata meno ineguale.

§ 206. Il ſangue, che finora teneva diſteſo l' utero, dalla contrazione del medeſimo è ſpinto verſo l'alto dopo il parto; portato verſo le mammelle, aumenta e diſtende le medeſime, e produce una ſeparazione più abbondante del ſſero latteo, e toſſto di latte efſettivo, ſvegliando nel corpo una ſebbre eſſmera, addomandata febbre del latte. Queſſte coſſe ſogliono per lo più ſuccedere il terzo giorno dopo il parto, al qual tempo l' utero ſſe trova quaſſ del tutto contratto.

\$. 207. Quella stessa sebbretta produce una buona. separazione di latte, come per una specie di crise, il quale avanti questo tempo era sieroso, sottile, e detto

Coloftro .

\$. 208. Manifestano, e distinguono una donna puerpera da quella, che ha il slusso mestruo, i seguenti segni. Le parti genitali esterne gonsie, rilassate, e la vagina

dilatata.

La bocca dell' utero rilassata, cedente, gonsia, e non chiusta bene.

3. Il basso ventre grande, cedente, pendente, e deturpato da grinze, e pieghe.

4. Le mammelle turgide di latte, colla papilla grossa, e col disco o areola larga, e sparsa di minori papillette.

. Il flusso de' lochi roffi, e bianchi.

 Un certo odore grave, e proprio a cotefto tempo del puerperio.

7. Nel cadavere l'utero fuol'essere grande, e di groffissima fostanza, o parete. CA-

# CAPITOLO X.

### DELLA DIVISIONE DEL PARTO.

\$. 209. SI chiama funzione fana del corpo umano quella che fi efeguifee con facilità, con piacevolezza, e con una tal quale tiabilità; morbofa poi quella, che vien prodotta con dolore, e con molefila, o grave affaticamento. Quefta generale deferizione delle funzioni fane compete certamente a tutti, fe fi eccettui il patto, con quefta differenza che le funzioni chiamate vitali, fi efeguifeono fenza che fe ne abbia fentimento.

§. 210. Divertifiima poi è la ragione del parto; imperciocchè ogni parto fi fa con fenfazione più o meno molesta, con tormento, e affazicamento; laonde per questo titolo differisce dalle altre funzioni, ovvero ogni parto è da reputassi morboso. La rara facilità di certe donne, che fenza molta fatica partoricono, non le libera da effer considerate come tutte le altre, relativamente al supposto stato: poichè queste non sono libere affatto da ogni e qualunque dolore, ed hanno le parti viziosiamente rilassate, e insensibili.

\$. 211. Benchè poi qualunque parto sia molesto, e in certo modo morboso, quello nondimeno che ho descritto di sopra Cap. VII. E operfettissimo: imperciocchè viene accompagnato da pochissimi dolori, ed a cagione dei minori impedimenti si compisce con somma facilità, ed ultimato che sia non viè da temere alcun danno per la madre, nè per il seto; perciò questo parto ancora se si paragoni con gli altri, a ragione si chiama facile.

 212. Quando poi vi sono da superare molti e più gravi impedimenti, talmente che il parto sia congiunto con forti dolori, e si avanzi molto lentamente, e per questo cagioni nella madre, e nel fanciullo qualche ma-

lattia, fi giulica difficile, e laboriofo.

S. 213. Che se si presentano al feto, che è per uscire, impedimenti non superabili dalla natura, e il parto non polla seguire secondo le leggi naturali, si chiama preternaturale, e meglio anche si direbbe artificiale.

\$.214. Quando che poi, tanto il facile, che il difficile, fi possono effettuare per opera della natura, ambi due fi chiamano naturali. Il primo non ha alcun bisogno dell'ajuto dell'arte, il secondo poi da questa è molto

ajutato, ed accelerato.

S. 215. La medesima specie di parto si può chiamare ora difficile, ora preternaturale, fecondo che l' impedimento è maggiore, o minore, o per la fua intenfione, o per le sue circostanze: si danno però degli impedimenti, che rendono talora il parto artificiale. S. 216. Il parto per effere perfettissimo, deve avere i

feguenti requifiti.

Dee succedere compito il nono mese solare della gravidanza.

La pelvi dee avere la figura descritta nel Cap. I.

L' utero dee stare nell' asse della pelvi. Il feto dee effere nell'affe dell' utero, col capo pendendente in giù, e colla faccia rivolta verso l'osso sacro.

5. Le membra del feto devono avere una giusta propor-

zione. Col presentarsi del capo non dee portarsi fuori altra

parte . La placenta dee venire immediatamente dopo il feto.

La madre dee godere di una perfetta sanità.

L'impulso de' dolori dee essere efficace .

10. Le parti genitali non devono effere attaccate da male alcuno locale.

11. Il feto dee esser sano, e vigoroso.

Il parto in poche ore dee compirsi.

La

13. La madre, ed il fanciullo non devono effer tormentati da malattia cagionata dal parto.

14. Lo stesso parto non dee essere sconcertato dalla Levatrice.

S. 217. I. Ho detto il parto dover seguire compito il nono mese della gravidanza.

La natura, come c'instruisce la più diligente osservazione, ha stabilito il suddetto termine del parto maturo, cioè la fine della trentanovesima settimana, ed alle volte della quarantesima, e difficilmente al di là si prolunga. Niente influiscono in ciò la poca energia del seme, la costituzione inferma e debole del padre, la disposizione atrofica ed etica della madre, e per la quale il feto resti privo del sufficiente alimento; niente lo stato cachettico della stessa madre, il slusso mestruale, che accade nel tempo della gravidanza, la diarrea, ed altra malattia; niente una passione più veemente della madre, come sarebbe la tristezza; niente il vitto di cose stravaganti, o il digiuno; niente la debolezza, o disposizione morbosa del feto; niente più feti contenuti nell'utero.

S. 218. Imperciocchè tanto è lontano, che queste cagioni trattengano il feto nell' utero, che più tosto ne affrettano l'uscita. Le vedove certamente con queste vane specie si studiano di difendere i loro illeciti amori, e di guadagnare qualche eredità, e di condutre nel loro partito alcuni Medici ancora, o troppo creduli, o avidi di guadagno: ma queste sono cose che non hanno sussistenza, e sono obbrobriose. Non si debbono però riferire a questo genere i feti concepiti nelle tube , o fuori dell' utero, nè i feti induriti, o offificati, detti an-

cora pietrificati.

S. 210. Anche avanti il nono mese il seto non si dee giudicare maturo. Nel fettimo mese certamente può campare, nondimeno con tutta ragione si distingue dal maturo. Imperciocchè il fanciullo nato avanti il tempo

non vagifce come fogliono vagire gli altri, ma manda fuori un fuono simile ai sospiri ottusi degli adulti. Subito nato prende fonno, appena piange fe non è agitato da qualche dolore, e se non è scosso non si desta, e destato che sia non appetisce cibo. Molto vagifcono quelli, che fono tormentati dal dolore degl' intestini. E' talmente sensibile al freddo, che le mani, ed i piedi gli diventano presto gelati, se dall' esterno calore non sieno riscaldati . E' ancora debole , e soggetto alle convultioni, se non sia custodito e nutrito con somma cura, e delicatezza; in un tempo indeterminato dopo il parto acquistate le forze vagilce, cerca il latte, apre vivacemente gli occhi, e guarda all'intorno. Del rimanente accostato alla mammella, se non è impedito da malattia prende il latte, benchè in principio sia in stato di prenderne poco.

\$. 220. I seguenti indizi dimostrano il seto essere im-

maturo.

Tutta la cute, specialmente nell' estremità degli arti, e nella faccia rosseggia, o è di color porporino, anzi alcune volte livida. Il fangue si vede a traverso della tenera epidermide. Le palme delle mani, e le piante de piedi hanno un colore parimente porporino, o livido.

 Una morvida e alta lanugine cuopre il corpicciuolo, e specialmente le parti laterali della faccia, e il dorso.

 Il corpicciuolo il più delle volte è macilente, e poco mufculofo; gli arti gracili, e fortili; la cute flaccida, grinzofa, e afciutta, la quale è priva di pinguedine, e fa diferente quafi allo fcoperto i mufcoli.

. La fontanella batte fortemente, e le ossa del cranio

fono molto mobili.

5. La faccia deforme, e quafi di vecchio, con vifibili ru-ghe, e con la bocca grande, e larga. L'afpetto, e l'odore del feto è ingrato. Le labbra, e gli orecchi fono coperti di una teneriffima epidermide di un color di interpreta del controllo del color.

di rosa, o rosso. Gli orecchi molto sottili, simili quasi a membrane, con le orecchiette piccole e ciondolanti. Dal colmo del mento, e del naso si alzano dei tubercoli sebacei come monticelli biancastri. La lingua è molto rossa.

 Gli occhi chiusti, con le palpebre unite, le quali molto poco si aprono allorchè al fanciullo è levato il lume d'avanti alla faccia. Gli embrioni immaturi non sogliono guardare attorno con tanta vivacità, con quanto

guardano gli altri fanciulli.

7. I capelli biancheggianti, o giallicci, e lucenti, e ne ho veduti alcuni averne molti, e foti, e della lungheza di un pollice; l'unghie ancora delle mani, e de piedi corte, tenere, e molli, ficilmente pieghevoli come un foglio di carta fottile, e che non foprognon fouri delle dita, febbene alcune volte fiano lunghe nelle mani. I cigli e fopraccigli delicatifilmi, e lificifilmi. Cofa fi deva fentire del volgar fegno del feto immaturo ricavato dalla mancanza dei capelli, e delle unghie, a baftanza relta dimofirato.

8. Lo ſcroto ſuol'eſser roſso, e gonfio, e ſenza i teſticoli, i quali alle volte ſi trovano negl'inguini ſopra gli oſſi del pube, e quakche volta uno ſolo nello ſcroto. Le ſemmine hanno ancora le labbra delle parti pudende, molto gonſſe. Le papille delle mammelle roſse, e piccoliſſſme come un capo di ſpillo, e ſenza areola viſſbile.

9. Il pefo del feto immaturo non arriva a fei libbre, fpefo è minore delle cinque libbre, altre volte è fra le cinque, e le fei. Efsendo il pefo de' feti maturi rare volte minore di fei libbre, e fempre maggiore di cinque, il pefo più leggiero delle cinque libbre indica di certo, che il feto è immaturo; il più leggiero poi delle fei indica folo probabilmente, che il feto fia immaturo, e de ceiò ricavarfi dall' altre circofianze.

5. 221. Quanto più il feto si accosta al termine stabi-K lito lito, tanto meglio può soffrire l'aria, e vivere; nè si dee quì ascoltare il buono IPPOGRATE, il quale afferma che il fanciullo di otto mesi non può campare.

\$. 222. Il parto immaturo alle volte si sbriga più lentamente del maturo, se la cervice dell' utero grossa, nè per anco dilatata, nè assortigliata sufficientemente, oppone al sondo dell' utero un più grande oitacolo, soprattutto venendo indebolita l'azione, o forza de' dolori. La strada più stretta, e sufficiente unicamente per un seto di minor volume, rende il dolor del parto più corto (1). Quelle donne che hanno la pelvi stretta, danno alla luce con più facilità il feto acerbo, che il maturo.

\$. 223. Il parto di gran lunga oltre il debito tempo ritardato, fe pure alcuna volta succede, senza dubbio è più difficultolo del maturo; imperciocchè il fero essendo più grande, e lo spazio della sontanella nel capo diminuito, rendono esso capo più gorsso, e meno compressibile, e perciò meno atto, o con difficoltà maggiore a passare per la pelvi. Del rimanente i parti molto tardivi sono rarissimi. Ne ho osservati però di quelli di dieci mesi, i quali non sono stati più laboriosi di quelli di nove mesi.

\$. 224. Dalle cose sopraddette si può intendere richiedersi per il parto facile, e per sua natura persetto, ancora un termine presiso.

S. 225. II. Che la pelvi abbia la figura descritta nel ca-

pitolo primo, è uno tra i principali requisiti.

L'angustia troppo grande della pelvi impedific il paffaggio al feto; la troppa ampiezza dispone al prolasso dell'utero. Questa specie di malartia porta seco più incomodo, ed è più pericolosa, che non è il suddetto stato di angustia.

5. 226.

<sup>(1)</sup> Se il feto nelle supposte circostanze di strada angusta non fosse d'insolita piccolezza, o acerbo, succederebbe tutto il contrario, vale a dire infinitamente più si allungherebbero i dolori.

\$. 226. III. L'autero det coincidere coll' affe della pelvi .
In questa guisa certamente niuna notiva resistenza si oppone dagli ossi della pelvi al feto, che è per uscire. Restitono bensì-grandemente se l'utero si allontana dall' asse della pelvi, e per questa causa il cranio del setto vien diretto non verso l'apertura per la quale naturalmente dovrebbe uscire, ma verso qualche osso.

S. 227. IV. Il feto dee stare nell'asse dell' utero col cape in giù pendente, e colla faccia rivolta all' osso sacro.

Imperciocchè se il sero si discosta da quest'asse, il capo nel suo passaggio è trattenuto dalla resistenza delle ossa, non riceve tutta la forza de'dolori, o presentasi in vece di esso un'altra parte, rende vana qualunqueopera della natura, e si rende bisognoso dell'ajuto del Prosessore.

S. 228. V. Le membra del feto abbiano una giusta pro-

porzione .

Le membra, che eccedono la giusta proporzione, non possono venir fuori. Perciò il peggiore impedimento al parto si è il capo più grande del giusto, l'idrocefalo, il basso ventre gonsso, il tumore cutaneo straordinario, e due seti insieme uniti.

S. 229. VI. Presentandosi il capo, non vi si dee unire al-

tra parte del corpo.

Non folo la combinazione di un' altra parte rende lo fpazio più angusto, ma ancora talmente rimuove il capo dal suo aise, che per tal cagione il parto diventa sempre difficile, e spesso preternaturale. Il cordone in vero quando esce col capo non ritarda l'uscita di esso, ma se vien compresso toglie la vita al feto.

\$. 230. VII. La placenta figuiti immediatamente il fato. Per lo più la placenta vien dietro da per fe nel parto buono e facile (\$. 197.); nulladimeno acciocchè il parto riefca del tutto felice, necessariamente si richiede K 2 quequesta condizione: sebbene alcune volte nel parto anche selicissimo ella manchi.

S. 231. VIII. La madre goda di una perfetta sanità.

Giacchè lo stelso parto è in qualche modo una specie di malatta (\$.211.) congiunto con altra malattia forma un' infermità complicata, e pericolosa. Ma per conoscere qual giovamento, o danno, apporti al parto lo stato fano, o infermo della madre, fi cerca

S. 232. Num. 1. Che cosa conferisca al parto l'età della

madre.

Comunemente si stima che l' età della madre in questo affare sia della massima importanza, cosicchè molti se persuadono, che le donne o di troppa tenera età, o di età troppo avanzata difficilmente pollano partorire. In verità io accorderei, che l'età di mezzo fosse la più adattata a soffrire gl'incomodi del parto, e della gravidanza, ed i fintomi del puerperio; ma pure l'osfervazione ci fa vedere, che questa età non è quella, la quale rende i parti più facili. Le giovani certamente per la maggior sensibilità delle fibre, talora sono agitate da più dolori : quelle ancora che in età più avanzata partorifcono per la prima volta, patiscono più, e partoriscono conmaggior lentezza, a cagione delle fibre più difficili a distendersi, specialmente per la resistenza del perineo; frattanto però se tutto il resto va bene, il parto riesce felicissimo, e questa resistenza nata o dalla fensibilità, o dalla rigidezza delle fibre, è superata dalla forza de'dolori.

S. 233. Num. 2. Se la femmina grassa partorisca più dif-

ficilmente.

Il buono IPPOCRATE certamente dichiarò, contro l'esperienza, essere sterili le femmine molto pingui: altri ancora pensarono, che trovandos l'orifizio dell' utero circondato da pinguedine, poresse essere un grave ostacolo al parto. Ma l'esperienza insegna, che l'orifizio dell' utero non è da veruna pinguedine circondato, e concesfo che ella vi fi trovi, pure per esfere cedentissima, appena produrrebbe alcuno impedimento, come non produce alcuna reissenza al feto quella, che trovasi intorno alla vagina, e alle parti genitali esterne. Le troppo graffe sossimo del basso ventre, e del diastramma, e di poter ritenere il fiato solamente per un brevissimo spazio di tempo, e perciò non possono produrre che brevi e deboli sforzi: nulladimeno la minore azione de'dolori è compensata dalla minor resistenza della cervice dell' utero, cagionata dal rialssamento delle fibre.

S. 234. Num. 3. Se la troppo macilente provi maggior

difficoltà nel partorire.

E'ridicola la ragione presa dall'osso del coccige, quasi che difficilmente non possa cedere per i ligamenti inariditi, o quasi seccati: poichè i ligamenti non si seccano in un corpo sano, benche macilente, qualora sia in una erà atta a pattorire. Del rimanente quei ligamenti che in un corpo più robusto fortemente resistono, indicano esservi ancora una maggiore e proporzionata forza delle fibre dell'utero per vincere quest'ossacolo.

S. 235. Num. 4. Se la donna piccola partorisca più diffi-

cilmente .

In questo caso il seto corrispondendo alla staturadella madre, il di lui cranio suose avere la giustaproporzione alla pelvi della medessima: non presentandosi adunque al seto alcuno speciale ostacolo, non pare che vi sia alcuna cagione sufficiente per produtre un parto difficile.

S. 236. Num. 5. Se la gobba, e la zoppa partoriscano più

difficilmente.

Se la gobba, e la zoppa hanno la pelvi ben conformata dalla natura, per cotefii vizi il patto non è impedito. Può certamente fuccedere, che nella gobba venga più lentamente per il vizio del petto, perchè non può ritenere lungamente il fiato, e fare sforzi molto gagliardi. Se poi l'elfer gobba, o zoppa, ha avuto origine dalla rachitide, per lo più vi. fi aggiunge una notabileftrettezza, e cattiva conformazione della pelvi (§. 12.). Allora fuccede, che tanto le gobbe, che le zoppe partorifcano più difficilmente.

S. 237. Num. 6. Se la debolezza della partoriente ren-

da il parto difficile.

L' esperienza dimostra che la debolezza della madrenon ritarda il parto se non vi sieno altri impedimenti. Imperciocche per partorire, l'azione del fondo dell'utero dee superare la resistenza della cervice del medessimo. La partoriente robusta in vero sa gagliardi ssorzi, ma anche la cervice oppone una sorte resistenza:
la debole poi manda suori il seto con deboli ssorzi, ma
è debole ancora l'ostacolo della cervice. Adunque nell'
uno, e nell' altro caso, all' azione è proporzionata la
resistenza, e per questo l'essetto riesce uguale. Si eccettui il caso, in cui benché tutte le altre circostanze,
sieno savorevoli, le forze della donna sono talmenteinsievolite, che cessimo gli stessi dolori, e si debba ricorrere al suffidio dell' arte per estrarte il feto-

S. 238. Num. 7. Se vi sono malattie che possano con-

tribuire al parto.

A Vi sono assolutamente alcune malattie, che rendono il parto difficilissimo, anzi preternaturale, cioè le convusioni, e l' emorraggia dell' utero, delle quali a lungo

fi parlerà.

Altre, come sono le affezioni spasmodiche e dolorose, specialmente del basso ventre: per esempio il vomito morboso (S. 1811.) la colica, la nefriride, la tosse ggliarda, la dissenteria, e massimamente il tenesmo, accrescono la naturale difficoltà del parto. Imperciocchè riritata, e contratta per consenso la bocca dell'utero, ne nascono de' dolori spuri contrari ai veri. Sempre

di-

diminuiscono ancora la forza de'veri dolori, e l'azione della respirazione.

C Ancora le stesse malattie del petto sono alquanto inafprite dal parto, e alquanto diminuendo l'energia degli sforzi, e non permettendo sennoncche malamente sia ri-

tenuto il fiato, ritardano lo stesso parto.

D. L'ernie, specialmente ombilicali, impediscono il ritenere il fiato, e la contrazione de' muscoli del petto, le
medesime si aumentano a segno, che non di rado si
fanno incarcerate. Si debbono stimare pessime quelle, che gonsiano le labbra del feno. Dall'ernia incarcerata, per la pressione fatta in quelle vicinanze dal seto, con molta facilità suol venirne la cancrena, se avanti i dolori, gl'intessimi non sicno stati rimessi.

E L'enfiagione, e il dolore de'piedi, e le varici, debili-.

tano le forze, e la contrazione de' muscoli.

F L'altre diverse malattie non accresciono di natura loro il travaglio del parto: queste poi inasprite, e convertendosi in un carattere più maligno rendono ancora il puerperio molto pericoloso: poichè, quando vi è un'altra malattia, nel tempo de'dolori segue un maggior' orgasmo del sangue, ed un maggiore indebolimento di forze.

Altre malattie non si risanano se non dopo il parto.

Quelle poi che nascono dalla gravidanza compito il

parto, cessano da per loro.

S. 239. Num. 8. Se le donne indocili , o pufillanimi

cooperino a ritardare il parto.

Perchè le donne di questo carattere col ritenere il fiato non ajutano la forza della contrazione dell' utero, ma con i loro sossipiti, e grida diminuiscono la forza de dolori veri : e perciò languidamente, e svogliatamente vengono a produrre i necessari storzi. Inoltre ricusano di eser poste in una conveniente situazione, e per questa ragione maggiormente ritardano l'uscita del reto in vece di favorirla. Ancora un improvviso, e grande spavento alcuna volta può sospendere l'azione dei dolori. S. 240. IX. Sopratutto l'impusso de' dolori sta essece.

Quetto in verità difficilmente è per mancare, qualora si trovino i dovuti requisiti. Che se per le cagioni addotte di sopra ( \$. 233. 236. 237. 239. ) o per altre ancora oltre le suddette, alle volte apparisca minore la forza de dolori, questa si dee ajutare coll' arte, o sisca, o morale. Se l'utero è situato obliquamente, la forza de dolori, che manca, si può in alcuni casi risvegliare per mezzo dell' arte.

S. 241. Non sono certamente lodevoli i dolori di una forza subita, e grande, e che producono un precipitofo parto. Da ciò ne sogliono nascere i seguenti mali.

L'umore dell'amnio, rotte le membrane, si versa pri-

ma del tempo.

La bocca dell'utero fi apre violentemente con grandolore, fi abbaffa, ed anche fi lacera.

Vien lacerato ancora il petineo.
 Si rompe il cordone ombellicale.

 La placenta staccandosi tutta ad un tratto, e subitamente cadendo, lacera l'utero per modo che si perda in larga copia il sangue.

il fondo dell' utero fuori delle parti genitali, e vi pro-

duce l'infiammazione.

S. 242. X. Le parti della generazione non debbono essere

affette da malattia locale.

Quantunque sieno molte le malattie delle parti della generazione, che possono rendere difficile il parto, nondimeno tutte, e ciascuna in particolare, non sono tanto dannose quanto sembrano in teoria a molti; nè pure ogni specie d'insiammazione è causa che il parto si renda difficile.

S. 243. I generi principali di tali malattie sono.

Un

A Un cetto tumore inflammatorio, feirrofo, ulcerofo, e cancerofo intorno all' orifizio dell'utero, il quale impedifice il dilatamento di efso, e lo rende molcifimo dolente.

B Il tumore della vescica, o dell'intestino retto comprimente l'orifizio dell'utero, e la vagina. A questo appartiene ancora la vescica troppo tumefatta dall'orina; l'intestino retto ripieno di duti escrementi; il calcolo pure, che intasa l'uretta, o il collo della vescica.

C L'orifizio dell'utero lacerato da un parto antecedenti te molto difficile, o per altra cagione, e indi cicatrizzato, e reso quasi del rutto chiulto: tali cicatrici certamente, acciocchè l'orifizio venga ad aprissi, è necessità che tornino a lacerassi con sieri dolori.

D La vagina, con le sue pareti inseme attaccate, o nella fua imboccatura, o nel mezzo, sia naturalmente, sia, per causa di un parto antecedente molto difficile. Qui ancora appartengono le varie conformazioni preternaturali.

E I tumori della vagina, quali fono i groffi funghi, l' eferefeenze carnofe, le inflammazioni, le ulceri ec. qualche volta rendono angusta la vagina in modo, che appena vi penetri lo specillo.

Il prolafso dell'utero, ovvero della vagina.

G L'ernia dell'utero .

I L'infiammazione del medesimo, l'ascesso ec per le quali circostanze ne avviene che meno convenientemente, e per l'ineguale tenssone, l'utero si contragga con dolori violenti, ed il puerperio si renda pericolosissimo. La forza esterna; il seto posto a traverso, o altra sua cattiva situazione, eg si ssorzi contro le pareti dell'utero fatti da esso nel tempo de' dolori; il seto putrefatto; una malattia insammatoria della gravida; le incongrue compressioni, o pigiature, e le offese prodotte da corpi, e ordinghi, ed altre cose cagionano questo male.

I L'infiammazione delle medesime parti della generazione esterne, l'ecchimosi, e l'infiammazione dell'ano, che nasce dalla lunghezza del parto, e alle volte dalle mani di una inesperta levatrice, le quali troppo asfatichino queste parti.

K Le moroidi interne rese molto dolorose dallo scendere del feto.

L Le parti della generazione aneora escoriate pel continovo passo dell'orina, e che molto dolghino nel parto. M I tumori edematosi delle, labbra pudende, e quelli nati dalla gravidanza, ovvero dall' idropsisa, rendono difficile, e dolorosa l'esplorazione, e il parto parimente

doloroso, e lento.

\$. 244. Benchè queste e simili malattie sieno solite di ritardare il parto, e talora renderlo preternaturale, e possano porre la madre in pericolo, a cagione della cancrena, che può sopravvenire, e sieno accompagnate, da violenti dolori; nondimeno se il seto, e l' utero sono ben situati, non sempre sono d'impedimento al parto; il quale dalla sorza siessa de dolori, o da un piccolo

foccorío dell' arte, potrà avere un esto pronto e selice. \$. 245. Vano pure è il timore d'un parto difficile, qual sogliono sempre concepire, e singesti le primajole, per non avere ancora le parti genitali convenientemente dilatate. Il primo parto in verità suol essere in tali donne più lento, più laborioso, e più doloroso degli altri; tuttavia vi sono molte, le quali nel primo parto facilmente si sgravano; nè sempre sono esenti da un parto difficile quelle, che più volte già partorirono, anzi neppure quelle, nelle quali, essenotto il perineo nei parti antecedenti, si è fatto un passaggio molto ampio; e al contrario non sossione sempre una difficoltà grande nel partorire quelle, nelle quali è stato riunito il Perineo per mezzo di cucitura. Ogni volta che le parti molli non possono dilatarsi, sono rotte dalla forza de'

do-

dolori, e dagli sforzi del capo, se non vi si oppone un conveniente ajuto.

S. 246. XI. E' necessario che il feto fia sano, e vegeto. In quella medesima guisa, che per un parto selicissimo si richiede un' ottima vivacità del feto, nella stessa guisa felice non può dirsi quello, che si oppone, o non corrisponde alle noitre speranze. Se la vivacità del feto contribusse alla sua escita dall' utero, è ancora cosamdecisa. In verità lo stimolo prodotto dalla compressione dell'utero sopra il feto, e che l' obbliga a reagire smontrerebbe che vi dovesse contribusse. Ma dimostrano il contrario i parti de' feti morti, e gli sgravi delle mole, e delle placene osservata tante volte sacsissimi. Gli antichi ancora, conforme alla loro ipotesi, riposero l'unica speranza mella vita del feto, ma l'esperienza c'insegna diversamente. Il feto poi puttido, o disfatto per la lunga permanenza nell' unore dell'amnio, o più movido del

folito, compresso dalle contrazioni dell' utero meno preme ancora l'orifizio, meno lo distende, riceve minor forza dai dolori, e rende il parto più lento. La putre-

dine ancora infettando la madre, porge occasione a pericolosi accidenti nel di lei puerperio.

\$. 247. XII. Il parto si compisca in poche ore.

Se non manca veruno degli accennati requifiti, per lo più poche ore fi contano dai primi dolori veri al termine del parto. Il parto che propriamente fi dice facile, tanto in quelle che partorifcono per la prima volta, quanto nelle più avanzate in età, raro è che non resti ultimato dentro le fei ore. Ogni volta che il parto fi prolunga più oltre, con ragione fi può entrare in sospetto trovarfi qualche cosa di l'atraordinario, che cagioni queffa tardanza, o impedimento all'esclusione del feto.

\$.248. XIII. La madre ed il fancinllo, compito il parto, non portino seco loro malattia alcuna originata dallo stesso parto.

**L** 2

Se il parto fu felice, questa legge ne succede di sua natura, e parimente se nessuna malattia sopraggiunge alla madre o al seto, è grande indizio che il parto è succeduto selicemente.

S. 249. XIV. Non fi turbi il parto dalla levatrice.

Sogliono le levatrici più del dovere viziate la buona matura del parto, coll'eiortare a fare degli sforzi avanti il tempo, col taftare inutilmente, col diftrarre, e col lacerare le parti, coll' effusione dell' umore dell' amnio per averne rotte le membrane, colle compressioni del basso ventre, con vari medicamenti, con cattive situazioni, col violento stacco della seconda, e con la subitanea tiratura delle membra del feto, che si presentano ec

S. 250. Gli antichi per determinare il parto perfettiftissimo, non richiedevano tante cose. Chiamavano parto perfetto, e naturale, se il fanciullo si presentava col capo: preternaturale poi se compariva con altra parte del corpo: pessimo se il fanciullo si presentava coi piedi. Ma quelta offervazione non è sempre costante. Imperciocché non basta per un parto perfettissimo, che ilcapo del fanciullo esca il primo; ma è necessario ancora, che non manchino le altre condizioni state espo-Re; perchè spesso accade, che quantunque il capo del fanciullo fia il primo a comparire, non ostante il parto riesca molto difficile, anzi preternaturale; al contrario poi si debba alle volte giudicar naturale, anzi facile quantunque ogni altra parte del fanciallo fuori del capo si presenti la prima. Per esempio nel parto immaturo ordinariamente è meglio che si presentino prima le natiche, che il capo: imperciocchè quando il corpicciuolo del feto è minore, le natiche con maggior forza premono il fegmento inferiore dell'utero, di quello che lo prema il capo. Questa osservazione è comprovata da frequenti esperienze. Alle volte ancora, benchè più di rado, uscendo il seto colle ginocchia, o co' piedi, si può

8

comprimere più facilmente, di quello che uno s' immagini.

\$, 251. Tanto ancora è lontano, che il parto agrippiono debbafi fempre giudicare difficilisimo, e tormento fo, che piuttotio nella clafse di quegli, che fie effettuano con l'ajuto dell'arte, fi deve annoverare fra gli ottimi; e-tutti quelli che non possono effettuarsi senza il foccorso della mano, si devono ridurre, o mutare inquesto.

\$. 252. Non per questo tuttavolta egli è il più naturale, ed il più desiderabile, come il Sig. della MOTTE afferisce. Imperciocchè

A Più di rado l'orifizio dell'utero fufficientemente si apre dai dolori, mancando il peso per comprimere il segmento inferiore, se l'impulso dell'acqua non supplisce.

Se il parto per i piedi non reita prontamente terminato, il feto è fottoposto a morire; imperciocchè il cordone ombelicale è premuto tra il capo il petto e la pelvi, quando il feto è uscito fino all' ombelico, e per tal compressione reita interrotto il circolo del fangue.

Il capo si suole estrarre difficilmente. Quando si prefenta il primo, compresso dai dolori divien bislungo, ed ha minor volume nei lati. Quando poi nasce l'ultimo, il sondo dell'urero premendo la sommità del medesimo, lo rende più largo.

# CAPITOLO XI.

#### DEL RISCONTRO.

\$ 253. L giratica principale dell'Arte ostetricia si ragil frequente efercizio non si può abbastanza lodare. Adunque è da maravigliarsi che la maggior parte degli Autori, eccettuato il DEVENTERO, e i suoi seguaci, abbiano quasi omessa questa parte.

quan omena quena parte.

\$.254. Quelta operazione, con la quale si va indagando la condizione dell'utero, e del feto, si chiama riforniro, latinamente exploratio, il quale certamente, giacchè esamina le parti interne del corpo, non si può fare se non per mezzo del tatto, e perciò chiamasi anche tasso.

S. 255. Pertanto con quello riscontro si determina se l'orifizio uterino fia di gravida, o nò: fi determina la verginità , la violazione, la gravidanza, e il parto già seguito: si scuopre il termine della gravidanza: si esamina se la situazione dell' utero sia retta, o obliqua: si scuoprono le malattie locali dello ttesfo utero, quelle dell' orifizio, dell'interno della vagina, e delle parti della generazione esterne. Si esamina ancora la figura della pelvi, e dell'orifizio dell'utero, ficcome la vicinanza del parto, la differenza de' dolori, se sono veri, o presagienti, o spuri: si determina la condizione delle membrane, se sieno intere o rotte, la parte del feto che si presenta, e la situazione dell' orifizio dell' utero, e perciò se il parto sia per esser facile, o difficile, o preternaturale . Si rilevano finalmente alcune cause della sterilità, le differenze delle perdite di fangue dall'utero, e si conosce se sia per seguire l'aborto, ed altre cose simili.

\$\frac{1}{2}\$56. Tutte queste cose poi per mezzo d'altri segni, o on si conoscono punto, o meno diltintamente, perciò si sia manifetto l'uso grandissimo del riscontro; nè il prudente Prosessore, o l'accorta levatrice tenta mai cosa alcuna prima, che col previo riscontro habbia scoperto la condizione o lo stato dell'utero. Quindi se la gravida, o la partoriente sosse rienuta da un intempessivo rossore e secusasse il debito riscontro, gioverebbe piuttosso abbandonarla alla propria sorte, che sentare sopra

di essa incerti ajuti.

S. 257. Questo riscontro si fa nella seguente maniera. Si

 Si riscaldi col fiato il dito indice, e si unga con grasso, olio, o butirro; alle volte vi si può unire il dito medio ancora, acciò in tal maniera l'indice si possa portare più in alto.

L'operatore applichi la mano che torna più comoda alle parti della generazione, coll'indice prefentato al perineo, e diriga il pollice diflefo verso l'osso del pube, e l'altre dita le ripieghi sulla palma della mano con-

trariamente.

Infinui l'indice nella vagina, prima al contorno del perineo, dipoi verfo la parte polteriore della vagina dove fla unita coll'intellino retto, e si avanzi fino a tanto che il frapposto ostacolo non impedisca l'andare più avanti Dolcemente però, e cautamente si dee procedere, acciocchè non si faccia alcuna violenza alle parti; e non si prenda la piega maggiore della vagina, per quella parte della medesima, che si attacca colla cervice dell'utero.

4 Che fe la vagina è più lunga. come spesso accade, si prema in sù lentamente il perineo, finchè il dito non

abbia toccata la fommità della stessa vagina.

Il dito arrivato fino alla fommità della vagina fi giri per ogni banda, e fi efamini non tanto lo fiato del 'fegmento inferiore dell' utero, quanto ancora l' orifizio di ello pendente e fornito di una feffura trafverfale. Si ofservi foprattutto di non prendere il cerchio prominente, o la tuberofità della vagina, per l'orifizio dell' utero.

\$.258. Siccome la fituazione della femmina può effer differente, così ancora differente effer dee la maniera

del riscontro.

\$. 259. Le femmine di condizione si riscontrano per lo più giacenti sul letto; laonde acciocchè il dito si possa mettere entro la vagina, è necessario,

Che la donna follevi il ginocchio vicino all'operatore

in modo, che sotto di esso posta il medesimo portare la sua mano al perineo.

Con l'altra mano posta sotto ai lombi possa solleva-

re i medesimi.

3 La donna si appoggia obliquamente sul fianco opposto all'operatore, se pure non recusa di far ciò.

Allorche poi con quelto metodo non si possa toccare l'orifizio dell'utero, la femmina dee mettersi ingi-

nocchioni.

\$. 260. Stando la donna inginocchioni sul suo letto, o ancora in piedi, col petro piegato per l'avanti, e colle natiche alzate in dietro, molto bene si tocca l'orifizio dell' uteto, benchè sia altissimo, purchè il dito s'introduca nella vagina dalla parte posteriore del corpo. Imperciocchè in questa maniera si presenta comodamente al dito l'orifizio dell' utero. Questo metodo poi di rifcontrare non può aver luogo, se alla donna gravidanon è permesso di piegare il corpo verso la parte anteriore a cagione del basso ventre troppo pendente.

\$. 261. Alcune donne non permettono di effere rifcontrate, se non sedendo sopra una sedia. Acciocchè poi si possa ar questo, la donna si ponga a sedere sull' orlo della sedia, talmente che si libero l'ingresso nella vagina, e per lo stesso fine pieghi ancora il dorso. La maniera poi di riscontrarla è la medessma di quella,

che è stata descritta al \$. 259.

\$. 262. Quelle poi che sono di più bassa condizione, si sogliono riscontrare stando in piedi. Per la qual cosa:

L'operatore fiede un poco più basso, o stà inginoc-

chioni.

3 La donna da riscontrarfi sià in piedi in faccia dello stesso, colle gambe allargate quanto può.

L'operatore pone, una mano al perineo.

D Piega l'altra intorno ai lombi della donna, e li preme o forza per l'avanti.

E La donna o da se stessa sostiene il dorso piegato in dietro, o l'appoggia a qualcuno che vi si trovi in ajuto, f Del rimanente il riscontro si sa nel modo descritto al \$. 257.

# CAPITOLO XII.

DI QUELLE COSE, CHE SI DEBBONO PRATICARE NEL PARTO.

5. 263. I L parto naturale in verità spontaneamente e fenza ajuto veruno dell'arre, si effettua; la qual cosa più che a sufficienza vien dimostrata dall'esempio delle meretrici, dalle donne indiane, dalle contadine, e da quelle che seguono le armate. Non si dee però giudicare su perflua l'opera della levatrice, imperocchè in ogni parto si dee aver riguardo alla pulzia, si dee procurare unacomoda situazione alla patroriente, si dee legare il trascio, e raccogliere il bambino. Di rado ancora succede il parto tanto facile, che non abbia bisgono di essera ajutato dalla mano addestrata della levatrice. Non si è neppure mai sicuri quali stravaganti accidenti sieno per sopraggiugorere.

\$. 264. Quando si fanno sentire i primi dolori veri del parto, la partoriente provvegga a se stessa, come nel cimento e tempo di una vera malattia. Perciò da si-

mil momento

Si allenti ogni legatura dei vestiti,

3 Si aftenga dai cibi duri, tanto a pranzo, che a cena: imperciocchè malamente si fa la digestione, quando i muscoli, e specialmente quelli del basso ventre sono affaticati, e il sangue agitato: facilmente in tal caso vien provocato il vomito, e si genera, o si alimenta il somite di una vera sebbre. C . La partoriente inoltre beva a suo piacimento, mia bevande acquose, e queste sieno brodi puri, o infusioni teiformi, come ancora acqua bollita femplicemente fenza veruna addizione, o cotta con erbe pettorali, ovvero acqua cruda femplice, o non cotta ancora. Non nego però doversi concedere qualche cosa alla consuetudine personale, o del paese, ed al genere particolare di vita. Alle deboli fi può anche somministrare qualche me-

dicamento ristorativo, e che sia loro gustoso.

S. 265. La partoriente si dee ancora purgare con qualche cliftere, acciocche purgata dagli escrementi se ne ottenga la pulizia. Imperciocchè il capo del feto spinto dai dolori dentro la pelvi comprime l'intestino retro, e spinge avanti a se gli escrementi, i quali escendocontinovamente nel tempo del parto, imbrattano la ma-

no della levatrice, o il letto.

\$. 266. Nelle gravide ancora l'appetito frequentemente suol' essere depravato; cosicchè spesso appetiscono vari cibi difficili a digerirfi , e dai quali fi generano de' fortori, cru lezze, e flati. Anzi il ventricolo, e. gl' inteltini sono sorremente compressi dall' utero dilarato. Totto che poi il capo è entrato nella pelvi, quetti flati, e crudezze non fi polfono più espellere. Per la qual cosa al comparire dei dolori del parto, ed essendo compresso il basso ventre, e il sangue messo in moto, la zavorra inteltinale resta commossa, le intestina fono irritate, e si contraggono straordinariamente, la. partoriente è miseramente tormentata dai dolori del basso ventre, ed è impedita la libera contrazione dei muscoli di esso, e del diaframma. Questi mali sono allontanati da un cliftere emolliente e carminativo, dato preventivamente.

S. 267. Molte donne gravide sono travagliate da. stitichezza, ed in esse gli escrementi si prosciugano, e si condensano a segno, che rassembrano pietre, che ri-

tardano il capo del fanciullo; e finalmente dall' impulfo de' dolori venendo spinti più avanti, sono mandati fuori non senza gravi dolori, e offesa dell' ano. Un cliftere pertanto emolliente dato a tempo avanti il parto, anzi ripetuto, allontanando il mentovato impedimento può rendere il parto più spedito, e più tollerabile.

\$. 268. I clisterj certamente dati per tempo, hanno la menzionata utilità; dati poi più tardi, quando cioè il capo riempiendo la pelvi comprime l' intestino retto, non fono di vantaggio veruno. Falfamente fi dice, che risvegliano i dolori veri, i quali nascono dalla fola azione accresciuta del fondo dell' utero. Male a propolito adunque, quando mancano questi dolori, fi danno i clisteri molto acri, e stimolanti, i quali niente altro fanno, che defatigare, ed offendere la partoriente.

S. 269. E' necessario ancora che la partoriente avanti il parto fi fgravi dell'orine, acciocchè il capo, allorchè dentro la pelvi preme il collo della vescica, non impedifca lo fgravio di esse. Che se la partoriente fosse già travagliata da ritensione di orina, coll'ajuto della sciringa, o con leggiera pressione satta sul pube si dee procurare l'espussione della medesima. La pienezza

della vescica ritarda anch' essa il parto.

6 S. 270. Le pletoriche hanno il polfo pieno, e alto, e sono rosse in faccia: a queste è necessario che avanti il parto si levino alcune once di sangue, benchè godano perfetta falute, e il parto fia per riuscire facilissimo . Imperciocche così gli sforzi, e le fatiche del partorire si rendono più vigorofe, e meno afflittive, ed anche allontanano certe peggiori conseguenze non insolite nel puerperio.

S. 271. Soprattutto non trascurino questi emissione di fangue quelle, che hanno il respiro difficile, e ne M 2

precedenti puerperi hanno fofferto degli incomodi per

aver trascurata tale precauzione.

\$.272. Non è raro che quelle, le quali partorifono per la prima volta, e fono di fibre facilmente irritabili, e piene di fangue, fieno afsalite da convultioni, anche in un parto d'altronde ottimo, le quali ficuramente fi allontanano, e fi ficiolgono, mediante la miffione del fangue. I fegni delle convultioni da temerfa fono: i dolori, che eccedentemente tormentano la donna, il polifo celere, la faccia enfata, e rofsa, l'albugineadegli occhi infiammata, la forte collisione dei denti, i fussulti de' tendini nelle mani, l'afpetto truce, il rumore nelle orecchie ec:

\$. 27:. Fatte tali cofe, la levatrice pensi a preparate una fufficiente quantità di panni lini assiutti, e riscaldati, e le cose necessarie per legare e tagliare il tralcio, a temperare il calore della camera, a rimovere gli attanti inutili, e non graditi dalla partoriente, e pensi attanti inutili , e non graditi dalla partoriente, e pensi alla comoda situazione della medesima. Non sarà neppure mal fatto se troverassi approntato qualche liquore confortativo, e gli strumenti i più necessari, per altro celati o coperti, acciocche il Professore subito se ne.

polsa servire nei casi scabrosi.

\$. 274. Sul principio la partoriente non fi costringa a veruna determinata situazione, ma a quella di suo piacimento, passeggi, sitia a giacere, o legga, sinche l'oristizio dell' utero non sia aperto più della metà del diametro della pelvi. Se troppo presso si sa giacere sul letto, o stare fulla fedia, diviene impaziente, e si stanca. Anzi frequestissimamente si osterva, che in molte partorienti i dolori sono più efficaci se esse si molte partorienti i dolori sono più efficaci se esse succederebb'egli mar ciò a cagione del peso più grave del seto, che preme il segmento inferiore dell' utero? Le asmatiche amcora, le gobbe, le curve, e tutte quelle, che hanno il respiro difficile,

fedendo, o giacendo, non fanno sforzi tanto efficaci, quanto stando in piedi. Le circostanze determineranno il tempo. Frattanto frequentemente si dee riscontrare l'orifizio dell'utero, e prima che il seto entri nella cavità della pelvi, la partoriente si dee porre in una situazione comoda; acciocchè assalendola più sortemente i dolori, il seto non sia all'improvviso cacciato suori con grande incomodo della madre, e con pericolo del seto medesimo.

S. 275. Quella situazione poi si dee credere la più conveniente al parto, nella quale la partoriente può sare i maggiori ssorzi; e perchè si possa questa determinare, è necessario che resti spiegata tale azione.

S. 276. Questa è di tre sorte.

I. Si contraggono i muscoli del basso ventre.

II. Si contrae il diaframma.

III. Si ritiene il fiato, dopo averlo grandemente tirato a se. \$. 277. Acciocchè viemeglio i muscoli del basso ventre, e il diaframma si possano contrarre con gran viegore, e deprimere le viscere del basso ventre, si debbono conservare serme ed immobili le ossa alle quali sono attaccati tali muscoli. Queste ossa sono.

La pelvi.

B Le vertebre de'lombi.

Il torace.

fermati i piedi, le cosce, i lombi, e la pelvi, i muscoli del basso ventre rimangono fissi alla pelvi, e ai lombi;

ove hanno la loro origine.

\$. 279. Si rende immobile il torace, parte dai muscoli del baffo ventre refi fermi, parte dell'effere parimente resa ferma l' alta regione dello stesso, la quale sta unita all' estremità superiori. Pertanto la partoriente prenda, è tenga fortemente colle mani qualche cosa, e così con i mulcoli contratti l'estremità superiori divengono incorrentite, e s' incorrentiscono ancora i muscoli pettorali, il latiffimo del dorfo, i muscoli delle scapule, e. delle clavicole, ed in tal maniera viene a rendersi fissa, ed immobile la parte superiore del torace.

5. 280 Finalmente si debbono fisser ancora le vertebre, i mufcoli delle quali parte fono uniti ad esle, parte al torace, parte alla pelvi. Onde fermata la pelvi, e il torace, e contratti in parte i propri loro muscoli, si fissano le vertebre. Acciocche poi non si pieghino in. dietro, e non si produchino sieri dolori nella partoriente bi lombi si appoggino ad un corpo immobile.

ila Dalle cose dette è chiaro, che la maggior parte dei muscoli del corpo per lo più si contraggono per i do-

lori, e per gli sforzi della partoriente. \$.281. Acciocchè meglio adunque si facciano gli sforzi necessari dalla donna, quando trovasi in piedi,

A La partoriente stia ferma, puntando i piedi sul pavimento .

B : Colle mani prenda qualche corpo resistente.

Coi lombil itia appoggiata parimente a qualche cofa che le resista.

Le ginocchia della medesima prese fortemente dalla. levatrice fieno premute, e impedite a venire in avanti :

S. 282. Posta in questa situazione la partoriente può benissimo sforzarsi, osservando le cautele descritte; non può però stare sempre nella medefima situazione, a cagione di molti incomodi, perchè la levatrice opera scomodamente, e perchè è facile la caduta del seto interra con pericolo di esso, e della madre; perciò può stare sulla sedia, o sul letto. Alcune condizioni determinano se debbasi preserire il letto alla sedia, o questa a quello.

S. 283. Le condizioni poi sono queste.

A E necessario per poterfi gagliardamente sforzare, che i piedi, le mani, e i lombi si appoggino fortemente a qualche corpo resistente.

Che dalla situazione non si produca impedimento al-

cuno al feto, che deve uscire.

Che nell'intervallo dei dolori la partoriente stia quieta, e serma a suo agio, acciò riprenda sorza.

D - Che le parti genitali sieno del tutto coperte.

Che si provvegga alla pulizia.

F Che la situazione, se le circostanze lo permettono, se possa facilmente mutare in quella, che sia per richiedere il parto artificiale.

G. Che feguito il parto la partoriente possa ancora un poco stare in quiete, e agiata, prima di essere portata nel letto del puerperio.

H Che la levatrice possa fare comodamente il suo ufizio. \$. 284. Pertanto il letto che si determina per il par-

to, dee prepararsi nella seguente maniera.

La sponda abbia la consueta lunghezza, la larghezza poi non sia più grande di quella che richiede il comodo di una sola persona: affinche gli astanti possano meglio A da ambedue le parti eseguire quanto è necessario.

La sponda sia nel mezzo congegnata con ferri in modo, che si possa piegare: e i suoi piedi talmente si fermino con de'chiodi fatti a vite; che il letto si possa disfare, e il tutto si possa con somma facilità trasserire da un luogo all'altro.

3 Tanto da capo, quanto da piè del letto, si debbono fer-

fermare alcune mediocri e rilevate assicelle, in modo però che l'asse posta dai piedi sia scavata nella sua parte superiore, quella poi che torna da capo sia intiera.

- Vi si metta sopra una materassa ripiena di lana, o di crini.

A piè del letto sopra questa materassa, sia collocato un guanciale pieno di paglia, che sia duto e resistente.

Sopra queito fi ponga un altro guanciale ripieno di lana, o di crino.

Questo sia coperto di una pelle, o di un panno incerato.

8 Questa pelle sia ricoperta da un lenzuolo grande mesfo a quattre doppi; il tutto poi si cuopra con un lenzuolo.

9 Si ponga dalla parte superiore del guanciale num. 5. un' asse scavata nella parte inferiore, acciocchè i guanciali num. 4. e 6. si possano tirare in su, o in giù secondo il bisogno.

 Alle parti laterali del letto vi si pongano due braccioli movibili i quali si possano secondo il bisogno avan-

zare, o ritirare indietro,

11 Vi si aggiungano ancora dei guanciali più piccoli, da fervire per sostegno del capo, la coperta, ed il lenzuolo di sopra, acciocchè niente manchi alla comodità.

\$. 285. Il letto formato e accomodato in tal maniera I. E' comodissimo per fare gli sforzi i più grandi. Im-

perciocchè

A I piedi della partoriente possono puntare da ambedue le parti dell' aíse scavata (\$. prec. num. 3.) le ginocchia poi sollevate possono essere tenute da qualcheduno degli astanti ferme (\$. 278.) o sivvero la partoriente, lo che è più comodo, pone i piedi in grembo alla levatrice, la quale le siede in faccia, e tiene serme le di lei ginocchia.

B I bracciuoli del letto ( S. prec. num. 10. ) abbrancati for-

90 91 13

fortemente colle mani sono di grandissimo ajuto per te-

ner fermo il torace ( \$. 279.).

I lombi si appoggino al guanciale più duro (\$ prec. num. 5.) e quando questo non basti, allota con uno sciugatojo posto sotto al lombi e sostenuto da due persone, questi verranno a trovare la dovura resistenza, e si ren deranno immobili (\$ 8.380.)

S. 286. II. Questo non cagiona alcuno impedimento al fe-

to , che è per uscire .

A Imperciocché la fituazione non impedifee. l' ingrefso, nell'apertura fuperiore della pelvi, o la pattoriente fine: a giacere, o fegga. L' utero foltenuto dalle, vertebre, en dai frapposti intestini, depresso è dai dolori nella pelvi a

Da acuni in vero fi crede, che il giacere impedica l' uficita dall'apertura inferiore della pelvi s.e. perciò da s molti fi preferife la fedia al letto. Imperciocchè effi di-s cono che la partoriente giacente in letto, ripofa full'offo del coccige, per la qual cofa questo non possa cedere ma faccia impedimento al feto, che deve uficire.

S. 287. Se ciò fosse vero, si dovrebbe assolutamente.

preferire la fedia al letto; ma l'addotta ragione non.
ha forza alcuna, come c'insegna l'esperienza. Imper-

ciocchè

u Questa c'infegna che la partoriente giacendo in letto, non vien fatta remora alcuna: al feto, che deve venim fuori.

2 Avanti che il feto (cenda nell'apertura inferiore dellas pelvi, non è necessirio, prendessi pensiero di essa aporti tura, ma si dee pensare più tosto, alla comoda situati zione, ed a promovere i dolorio. Anzi una piccola refisti stenza al perineo assicura dal parto precipiroso i dalla rottura del perineo (\$0.241.) e dal facile prolasso dell'i intestino retto, che può cagionarsi dal capo dipinto versi fo l'asse della pelvi.

3 - Sul fine del parto , quando è per infeire, il fanciullo, N facilfacilmente gli si può procurare uno spazio di un pollice di vantaggio, oltre del quale non cede l'osso del coccige (\$ 30. lett. B) cioè con comprimere il guanciale (\$ 284, num. 6.) nel luogo corrispondente al coccige, col sollevare il lenzuolo che si è messo a quattro doppi (lett. C num. 8.) e con voltare il corpo della partoriente verso la sponda del letto.

S. 283. III. Nell'intervallo dei dolori, la partoriente sia nel letticciuolo ferma e quieta: anzi se i dolori dessero grandi intervalli può anche dormire. Imperciocchè essendo la traversa posta a piè del letto scavata (S. 284, num. 3.) può posare con i piedi in grembo della leva-

trice.

IV. Per mezzo delle coperte, che sono nel letto, si caoprono le parti genitali, s' impedisce il libero accesso all'aria, e si risparmia la vergogna alla partoriente.

V. Si può confervare la pulizia con un corredo pronto di panni; e con una catinella, o un grande orinale, tenuto a canto al letto, si può ricevere l'umore che versa dall'amnio.

VI. La situazione che richiede il parto preternaturale meglio si può ottenere nel letticciuolo, che nella sedia, e di

ciò se ne parlerà a lungo più sotto.

VII. Levato il dorsale (\$\sigma\$. 284. num. 9. ) la partoriente terminato il parto può servirsi di questo letticciuolo, nel quale riposa, per tanto tempo, sinchè abbia ripreso le sorze a poco a poco, e il stusso copioso del sangue sia cessato. Il setticciuolo poi per mezzo delle rotelle si trasporta accanto al letto destinato, e preparato per il puerperio, ed essa allora si pone sopra questo.

VIII. La levatrice può fare il suo nsizio con maggior libertà, e comodamente, e stare in piedi, o a sedereavanti la partoriente, lontana dallo sporcarsi, partico-

larmente se tenga davanti un grembiule.

\$. 289. Si dee usare questo letto descritto ogni volta

che vi sia la comodità di poterlo usare, e quando la donna nel patto naturale, per qualche pregiudizio, non voglia preferire ad esso la sedia. Mancando poi questo, e la sedia, ci dobbiamo adattare al letto, e alle circostanze, e formare un letticciuolo estemporaneo.

S. 290. VAN HOORN descrive un letto della seguente

fpecie.

Sceglie quattro fedie di eguale alrezza, e le pone una in faccia all'altra accanto al muro, o altro fimile appoggio.

Sopra di queste pone un guancialone duro, e ben pieno: che se sarà morbido, lo ripiega per d'avanti.

Cuopre questo con un lenzuolo fino in terra, e lo ferma con delle cuciture.

Pone fotto al capo alcuni guanciali, che si debbono

appoggiare alla parete.

Pone poi sotto ai lombi uno sciugatojo, da alzarsi dai

circostanti nel tempo dei dolori.

\$. 291. Acciocche questa macchina sia di ajuto alla partoriente, è necessario che nel tempo dei dolori si trovino presenti varie persone, alcune delle quali rengano le mani, e altre i piedi della partoriente. In questa però si trova d'incomodo il volervi più persone assistenti, le quali non poco ancora restano incomodate, e impedite nell'operare dalle spalliere di esse sedipertanto si prendano, se pure sieno in pronto, altrettante seggiole senza spalliera.

\$. 292. Dal medefimo si descrive ancora un' altra, macchina quasi simile all' antecedente, se non che in vece di quattro seggiole si serve di tre, la più grande delle quali sia sornita di bracciuoli, e spalliera, appoggiata al muro, l'altre due poi legate con una sune e unite in modo, che fra di esse reli uno spazio convenevole all' operazione da fassi nel patto preternaturale: ha questa il vantaggio, che la partoriente può sar

forza su i bracciuoli della seggiola.

- \$.293. Altri ancora si servono di letti da non disprezzarsi del tutto, i quali volendoli usare, si costruiscono nella seguente maniera.

A Sotto la materaffa del letto fi ponga un guanciale duro, o un' affe, acciocchè ai lombi faccia appoggio un

corpo resistente.

B La stessa parte superiore della materassa si ripieghi in maniera, che il capo della donna giacente sia più alto.

- La parte superiore del letto si accosti al muro, e tra l'asse superiore del letto e la materassa, si ponga unreggi- palle, detto dai Francesi tabourer, ovvero una
  seggiola ordinaria posta a rovescio. In questa guisa la
  materassa già ripiegata si assicura, ed il dorso vien sostenuro.
- D La materassa si cuopra con un lenzuolo piegato a quattro doppj, e poi con un altro che arrivi fino a terra. E · Finalmente un altro lenzuolo, e una coperta cuopra-
- no bene il tutto ; e vi siemo ancora pronti alcuni guanciali da porsi fotto al capo in caso di bisogno.
- Si ponga fotto ai lombi uno sciugatojo, da alzarsi nel tempo dei dolori.

G Alla parte infériore del letto si fermino due altri feingatoj, i quali la partoriente prenda colle mani.

\$. 294. Questa fituazione ha il medesimo incomodo del letto estemporaneo, cioè a dire che i piedi non si possiono tener sermi se non dai circostanti. Nondimeno è migliore, poichè la partoriente può prendere gli sciugatoj, e finito il parto riposare nel letto, e i circostanti, come ancora la levatrice, possiono comodamente sare il loro usizio.

\$. 295. I letti poi più larghi, come fi usano frequentemente in Francia, hanno molti e gravissimi incomo-

di. Imperciocchè

A La partoriente non può appoggiarfi agli affanti, e perciò fa sforzi meno vigorofi.

Demoder Codes

B Con difficoltà ancora si può la medesima soccorrere, a cagione della grandezza del letto: e specialmente non si può alzare lo sciugatojo posto sotto ai lombi.

C. Acciocchè i lombi fieno forretti da qualche oftacolo, è necessario porre fotto la parte superiore della materassa un guanciale ben ripieno e duro, il quale finito il parto non si può levare senza incomodo.

D. I lenzuoli ancora per ragione del parto infudiciati difficilmente si possono mutare, ed è molto incomoda

cosa il dover lasciare stare i già imbrattati.

\$. 296. Agl' Inglesi perlopiù piace la situazione laterale, o nel letto comune, o in uno chiamato conch; fabbricato ad arte per quest' uso (\$. 284.) o in uno quasi simile a quello descritto al \$. 293. e corredato di una pelle, o panno incerato, e con un gran lenzuo-lo piegato a quattro doppj. Il letto è largo tre piedi, e la donna per l'ordinario posi sopra il lato sinistro, o ancora sul destro, talmente che il capo e il torace sieno piegati verso il basso ventre, e verso il medessimo sieno follevate le ginocchia, e le natiche sieno dirette alla sponda del letto, con una situazione del corpo obliqua. Con un guanciale, o altro corpo, posto fra le ginocchia, si tengono allargate le cosce, e la donna si tiene coperta come nell'altre situazioni, e la levatrice ancora situata come nell'altre situazioni,

\$. 207. Per vero dire tutte queste precauzioni prese impediscono che l'osso del coccige sia premuto per l'avanti, che la donna senta i discorsi degli affistenti, e non sostra freddo. Nondimeno preserirei la situazione descritta nel letto artificiale, perchè oltre questi stelli vantaggi la donna si stanca meno, ed avendo il dorso, i piedi, e le braccia appoggiate, sa sso zi più gagliardi, e da questi ancora è meno dissatrata.

\$. 298. Nella Germania in vero le donne per lo più fogliono pattorire fedendo sopra una sedia, fatta però

più delle volte così male, che cagiona loro grandiffimo incomodo.

S. 299. La migliore struttura di tutte le seggiole è quella, che ci descrive il DEVENTERO V. Fig. 1. Tav. XIII. purchè non vi manchino i seguenti requisiti.

A Sia fatta di legno.

Sia stabile, e facile a moversi.

C La parte principale di essa sia un guanciale, o cuscino forato, sopra il quale la donna sieda, mobile in sù, e in giù.

D Deve essere ancora mobile la parte superiore del di dietro, ma immobile la parte inseriore, sopra la quale si sossiene tutta la sedia.

E Sieno parimente mobili i lati.

F Si cuopra il tutto con guanciali.

Per softegno si pongano due spallette coperte di guanciali, su i quali appoggiando la donna il capo riposi.

H Nella parte inferiore de lati si fermi un ferro per ciafcun lato, che si possa movere avanti e indietro, e talmente lavorato, che i piedi possano far forza e puntare sul medesimo.

In una maniera simile si mettano nella parte di so-

pra due bracciuoli mobili.

\$. 300. L'altre specie tutte di seggiole sono meno comode. Di alcune di queste sanno menzione IPPO-CRATE, e MOSCHIONE.

Fra quelle di cui ne abbiamo la descrizione, lapiù antica è quella di EUCHARIO RHODIONE, la quale consiste in uno sgabello che posa su quattro piedi, la di cui spalliera è immobile; l'affe sopra la quale siede la partoriente è forata, ma è mancante de sossegni per appoggiarvi comodamente le mani, e i piedi.

Quella di RUEFFIO non è migliore di questa, se, non che a basso è circondata da un panno, per impedire il libero accesso dell' aria, e per provvedere alla verecondia. Nell' Nell'altre manca del tutto la spalliera, e in luogo di esta il servente colle mani tiene fermi gli omeri della partoriente, e col ginocchio talmente preme i lombi, che la partoriente ha un ostacolo sopra cui potersi appoggiare. Le parti laterali, e la posteriore, inferiormente sono sermate con alcune associe per il medesimo precedente scopo, vi sono ancora dei bastoni da prenderi dalla partoriente colle mani.

Più utile è la fedia Welleschiana, la di cui fpalliera è mobile, ed è fornita di fostegni per riposarvi il

capo.

VOELTERS, e WIDENMANNIN vi aggiunsero un so-

flegno per i piedi.

5 La sedia Siegmundana ha molti vantaggi per facilitare gli sforzi della partoriente, e può subito mutarsi in un setto per riposo della medessma, ma è meno comoda per la levatrice.

S. 301. Frattanto tutte queste specie di fedie hanno

più incomodi che il letto, perchè

A In esse la partoriente non può stare comodamente quieta nell'intervallo dei dolori, nè unire le gambe come nel piccol letto.

B I mufcoli del baffo ventre fono maggiormente premuti dall'utero dilatato, e per quetto fi contraggono

con minor forza.

C Niente fostiene il perineo, e l'ano, con pericolo di rilassamento, di rottuta, e di moroidi cieche (\$.287.).

D L'accesso libero dell'aria che si prova nella sedia, resta di nocumento.

Nel parto preternaturale, e nell' estrazione della seconda, l' operatore agisce meno comodamente nella sedia, che anzi in alcuni casi non può assolu:amente operare. Neppure la donna travagliata dalle convulsioni, o da emorragla, può stare comodamente sulla sedia. Come ancora non è utile la fedia nel caso di rilassamento dell'utero, o della vagina. Si

Si aggiugne, che terminato il parto, la puerpera dalla sedia si dee subito trasportare nel letto.

Se poi mancasse la spalliera, o questa fosse immobile, fe mancaffero pure i foltegni de' piedi, delle mani, e del capo, se la sedia fosse troppo bassa, e non a sufficienza scavata, gl'incomodi sarebbero tanto più grandi.

S. 202. Da tutto ciò si comprende, che il più comodo è il letto artificiale. Le altre fituazioni non fi debbono porre in uso se non di rado, e in caso di necessità urgente: e acciocchè, sedendo la donna nella sedia, non nascano gl'incomodi (S. prec. lett. C) ad ogni dolore la levatrice dee con un lenzuolo a quattro doppi, premere il perineo infieme colle parti vicine alla pelvi, e così diminuire lo sforzo fatto in quelle:

S. 303. Le sedie da riposo sono preseribili alle sedie ordinarie; esse hanno veramente una spalliera mobile, e le mani vi possono trovare un pronto appoggio: non' di meno hanno quetto incomodo, che la partoriente. non vi trova da appoggiare i piedi, e relta con le rene troppo basse, e male adagiata, o assicurata, quando non sia tutto ripieno e rincalzato per mezzo di guanciali il vuoto che relta tra essa spalliera, e il di lei' ย.มสรีง ใน. dorfo.

S. 204. Nè pure si approva quella situazione, nella quale la partoriente fiede fulle ginocchia di un' altra persona. Imperciocche mancano le resistenze, la levatrice meno comodamente opera, nell'atto che raccoglie il parto s' imbratta, e in un parto che indugi, tanto essa che chi assiste viene a stancarsi, e il petto ancora della partoriente rimane compresso. Quando poi la partoriente è debole, questa situazione si dee preferire allafedia.

S. 305. La partoriente finche il feto non sia venuto fuori non ftia in piedi ( \$. 282.) o inginocchioni, fe non quando l'utero fia voltato verso l'osso secro. 

S. 306. Del rimanente la levatrice dee aver cura che la partoriente fia accomodata nella debita maniera, deve sedere avanti le ginocchia di essa, e di tanto in tanto riscontrate lo itato dell' orifizio dell' utero, e.

l'avanzamento del parto i ....

S. 307. Questo rifcontro è necessario; primieramente avanti che fopraggiunga il dolore del parto, acciocchè efsendo rilafsate le membrane, conosca la situazione del feto, e la parte che di esso fi presenta, e la situazione dell' orifizio; in fecondo luogo nell' atto stesso del dolore acciocche determinando di che qualità fia, o ftimoli, o dissuada la partoriente a fare degli sforzi: finalmente dopo il dolore, affinchè conosca quanto la doglia abbia fatto avanzare il parto. Si guardi però che riscontrando le membrane, con fare sopra di esse qualche violenza, non venga a romperle, o con le dità poco pratiche di non lacerare; o almeno offendere l' utero stesso intorno al suo orifizio.

S. 308. Tosto che insorgono le doglie vere, il parto viene infinitamente avanzato dagli sforzi volontari . Laonde all primo accesso del dolore la partoriente dopo una forte inspirazione trattenga il fiato, ed acciocche possa far meglio quetto, e la laringe non si spinga troppo in suori , abbassi il mento sortemente fulla gola, contragga il basso ventre, e il diaframma il più che può, con uno sforzo affatto fimile a quello con cui si mandano fuori gli escrementi più duri. Per tanto tempo continovi a far questo, finche non cessa la contrazione dell'utero. Si guardi però di non far questi tali sforzi nel tempo dei dolori spuri.

\$. 309. Con questo ajuto de'dolori si promove il parto, e l'umore dell'amnio racchiuso nelle membrane si spinge avanti, e finalmente l'istesse membrane si rompono, le quali a motivo di accelerare il parto, spesso; e con infelice successo ( \$. 186. ) sono lacerate appostatamente colle dita dagl'ignoranti. Quando poi il capo, o tutto il facco fia molto avanzato in fuori, allora è che fi deve fare efeire l'umore, acciocchè tolto quello ostacolo l'utero fi contragga con maggior forza, e il, fanciullo pofsa refpirare. Per il parto preternaturale, poi

militano altre ragioni.

5, 310. Nel paro facile, l'operatore niente faccia per fare avanzare il feto, prima che il capo del medefimo non fir culato a fegno, che l'occipite rimanga dietto ai feno, e uno, o due dolori fiano fufficienti per fipnigetto intieramente fuori. Tutto ciò che fi fa per dilutate la bocca dell'utero è fuperfiuo, anzi talvolta nocivo. Allora fi richiede una doppia opera per pattedell'operatore; la quale confiste in difendere, e conference le patti genitali eiterne, e in ajutare l'uticità del feto.

\$. 311. Giacchè il feto fegue l'alle della pelvi, rende verlo l'ano. Menre poi fecnde per la vagina, repsime fucceffivamente la di lei parete, pofteriore, l'inteftino retto, l'ano, e il perineo verso l'offo facro (\$. 187.) il qual rifipigimento, ficcome il dilatamento dell'orifazio della vagina, dall'operatore fi siuta nelle feguenti.

maniere.

A . Può ungere spesso la vagina, e i suoi labbri con qualche cosa untuosa, come con burro, o con olio di mandorle dolcí, secondo he ordinariamente si costuma, e sorse ancora per rilassare un poco più le fibre.

All'uno, ed all'altro lato dell'orifizio della vagina vicino al perineo porrà il dito indice, e medio di ambe-

due le mani.

C Alla comparsa di ciascun dolore con queste dita comprimerà il perineo verso l'osso sacto, e lo condurrà forto il capo; in questa maniera si aprirà talmente l'aditoal capo, che senza impedimento, e senza danno del perineo escirà suori.

5. 312. Di poi .

A. To-

A Tono che il capo è uscito tanto che si possa prendere, si porrà l'una, e l'altra mano interno ad s'ay capo, in maniera che i pollici di corrispondano, o si tocchino. Allora il feto alla prima doglia che sopraggiunge, con diligenza insieme e destrezza, si viera fuori.

B Quando tutto il capo farà fuori delle parti pudende, le due dita minime prenderanno il mento, acciocche fi pofsa titare.com maggior: fotza, Il feto non fi firerà direttamente, ma con fmuoverlo da, una parte all'altra, poicile în questa maniera meglio, efcono gli, omeri.

L'Alcomparire degli omeri, il dito indice si metterà forto Il ascella, e così si ajuterà la loro fortita. Nell'estrarre il feto si abbia in mira ancora l'ase della pelvi, imperciocchè a cagione della resistenza della parete posteriore
della vagina, e del perineo, il capo e gli omeri sono
diretti verso il pube (\$.187.) e possono rimanere incagliati all'arco degli offi del medefimo pube; la qual cosa
si scansa se il capo si deprime un poco verso il perineo.

\$. 313. Escluso il fetto, ne viene subito la placenta ; onde senza indugio si deve degare il trascio. Prima però di far questo, si ponga un dito in bocca di esso seto e gli si tolga quella muccostra che vi si trova, accò possa liberamente respirare. Lo stesso fanciullo sin tenga in situazione, che colla faccia riguardi l'operatore, e tetti esente dal sangue che sgorga dalle parti genitali. Se sa vivo e vegeto, ne dà segno con vigoroso pianto; il debo-le poi, il quale ha molto sossemble parto, o è stato compresso nel collo dal trascio, stato qui trascio, e poco differisce da un morto.

5. 314. Il cordone ombelicale si lega nella seguente

Perchè il feto non soffra nocumento dal flusso del sangue, si fa la legatura del cordone dittante almeno quattro dita trasverse dall'ombelico, talche incilo spazio di mezzo se ne possa fare un'altra, se a caso non bastafe la prima. O 2 Primieramente si ferma dalla parte di sopra con unnodo chirurgico, dalla parte di sotto poi con un nodo comune; sinalmente il nodo comune solo può servire per quetta legatura.

Per tal legatura si prende un filo resistente, e dissicile a rompersi, non però troppo grosso, onde un cordoncino composto di tre fila sottili ed incerato è ottimo.

Il filo fia lungo un piede in circa; ed abbia ad ambe l'effremità un nodo.

La legatura non li tiringa troppo, acciocchè il tralcio non si rompa, nè sia troppo lenta, acciocchè il sangue non esca.

La legatura del tralcio quando è grosso si stringa più forte, acciocchè seccato il tralcio essa non caschi.

7 Ad un tralcio fanguigno, quale ordinariamente fuol' efsere quello del parto immaturo; fi formi il cordoncino di fila più morbide, un poco più largo, e leggermente incerato, e la legatura fi firinga meno, acciocche non fi rompa il tralcio.

Per evitare ogni pericolo, al di fopra della prima legatura fe ne faccia un'altra più lenta da ftringerfi fabi-

to, in cafo che la prima reciso il tralcio cada.

5. 315. Certamente.

Il tralcio legato si tagli vicino alla legatura (\$. prec. num. r.) con forbice a punta ottusa, acciocche le membra del fanciullo, che può muoversi, non restino osfese.

2 Di poi per conofere se la legatura sia fretta sufficientemente, l'estremità del traicio si pulisca con una panno lino, e pulita si freghi con un altro panno bianco; se questo è bagnato di sangue, è segno che la legatuta è poco stretta; se poi rimane asciutto, indica esfere il tralcio ben legato:

3 Tosto che il tralcio è legato e tagliato, il fanciullo fi riceva da un'astante in un panno lino morbido, e caldo, fi esamini la legatura del cordone (num. prec.), lo

ftelso

stefso fanciullo si pulisca, e da pertutto si osservi con, maggiore esartezza il di lui corpicciuolo, per conoscere se sia perfetto in tutte le sue parti, e se debba farsi qualche operazione.

Inoltre il fanciullo fi fasci, e gli fi cuopra la fontanella. Il tralcio poi non resti sul nudo corpo; ma tra eso e il corpo fi ponga qualche cosa di morbido, per impedire che il freddo tralcio e induttio, nel seccarsi, meno offenda il corpicciuolo del fanciullo; ed affinchè la tenera fontanella non resti allo scoperto, si lascino sopra di essa li momodezze, che la cuoprono.

Il frenulo poi della lingua, quando sia necessario, si tagli; lo che con gran cautela si fa colle forbici, o con un certo particolare sitrumento. I segni che mostrano la necessità di tagliare il fregulo troppo largo, fon si non poter fucciare il latte, e il non distendere la lin-

gua fino alle labbra.

Quando il tralcio troppo grosso, o sanguigno, sa temere di emorragla, ogni due ore si stasci il fanciullo, e si osservi se la legatura sia ancoca stretta, oppure se esca il sangue. Nel qual caso si ttringa il secondo silo, acciocchè non ne nasca una pericolosa emorragia, la quale potrebbe succedere se questa caurelafosse trascurata.

7 Se a caso il tralcio fu firappato, o reciso accosto allo stello ombelico, non si leghi col filo la cute del ballo ventre, se non si vole fireramente romentare il fan iullo; ma bensi vi si accono lino, e sassino addoso delle fila, e queste non bastando, si addoprino degli attringenti.

8. 3.6. Gli Autori trattando del tempo in cui si deve legare il tralcio, ed estrarre la placenta, si dividono in tre sentimenti.

A Alcuni vogliono che si estragga la placenta prima di legare il tralcio.

Altri

B Altri sono di parere, che si leghi prima il tralcio,

e poi si estragga la placenta.

C Altri poi pretendono che un'affiftente leghi il cordone nel tempo stesso, che l'operatore estrae la placenta.

S. 317. Il secondo metodo è ottimo.

A Imperciocche il fanciullo attaccato ancora al tralcio, e stando in grembo della levatrice, o nelle braccia d'un' astante, impedisce che si operi liberamente, riceve con facilità danno dalle braccia di chi lo tiene, e per un picciolissimo moto può cadere in terra.

Inoltre se a caso si dovrà estrarre una placenta molto aderente, il fanciullo esposto all'aria libera per trop-

po tempo, soffrirà molto danno.

Tanto poco ancora è il tempo, che si spende nel legare e tagliare il tralcio, che la contrazione dell'orifizio dell' utero non può ritardare l'estrazione della placenta. La troppo precipitosa contrazione dell'orifizio, la quale subito toglie ogni passaggio alla mano, come su quella che osservò Mauriceau nell'osservazione 305. si deve numerare tra i casi più rari, che non mutano l'ordinaria consuetudine; anzi l'indugio è savorevole al distaccamento della placenta.

Il fentimento di quelli, i quali vogliono che l'affiftente leghi il tralcio nel tempo medefimo, che l'operatore estrae la placenta, ha certamente qualche apparenza di vero, ma in questa operazione s'impediscono scambie-

-volmente.

\$. 318. Nel parto facile la placenta per lo più viene spontaneamente, o dopo esser tirato leggermente il trascio. Prima però che l'operatore lo tiri, deve attentamente esaminare se nell' utero vi sia rimasto un altro seto, acciocchè non estragga la placenta attaccata sorse a quella dell'altro seto, e cagioni un' emorragia mortale al feto ed alla madre.

5. 319.

1. 319. Laonde passato in altre mani dall'operatore, il seto, esso ponga sopra il basso ventre della partoriente la mano destra, e lo visiti e tasti con essa da pertutto. Che se in alcun luogo trova qualche gonsiezza, non consueta e dura, sospetti di un altro seto; se poi la regione del basso ventre è eguale, e vi è una tumesazione più cedente e pochissimo resistente, allora questo non dimostra esservi un altro seto, ma bensì demota esser quella la parte a cui è aderente la placenta. In caso d'idropisia si faccia il necessario esame.

S. 320. Non si opera con tutta la cautela, se trascurata questa ricerca, subito si tira il tralcio, e da una resistenza insolita, che lo ritiene, si venga a dubitare esservi un altro seto. Imperciocchè quando le placente de'
gemelli sono separate, la placenta del primo, se altrecircostanze non si apponghino, viene facilmente, e dagli
orisizi aperti nell' utero scorre il sangue; e se i dolori
non spingono suori subito l'altro seto, si cagiona una
pessima emorragia; anzi la placenta de' gemelli, quando è unita insieme, può venir dietro a questo tirar del
tralcio, e così formarsi una pessima specie di parto,
quale è quella in cui la placenta vien prima del seto.
Quella resistenza non indica sempre un secondo seto,
poichè ella può nascere da moltissime altre cause.

\$. 321. Nè pure la continovazione de dolori. è un contrassegno certo per dimostrare l'essenza di un altro seto.

\$. 322. Quando poi non vi sia che un seto solo;

A Il tralcio si ravvolga intorno alle dita della mano sinistra.

B Col pollice e coll'indice della mano destra coperti da un panno asciutto, si prenda esso tralcio vicino alla vagina.

C Con ambe due le mani smovendo si tiri.

D Quando la placenta tirata fegua la mano dell'operatore, questi continui a prendere il medesimo trascio in luogo luogo più alto, ed a tirarlo finchè la placenta esca suori.

Tosto che la placenta si sa vedere, si prenda collamano destra al principio della vagina, si cavi suori con
destrezza, e si scuota colla sinistra il tralcio, lo che
ajuta un tal scioglimento.

P Quando la placenta è di già tutta fuori, fi debbono ancora colla mano finistra estratre lentamante, con diligenza le membrane, tirandole verso il perineo.
In questa maniera si verrà ad ovviare gl'incomodi, che
produconsi dai frammenti delle membrane rotte, e rimaste nell'utero.

- \$.1323. Fatte queste cose, subito si abbia cura della?

A Con un sciugatojo caldo, e morbido, si cuoprino su-

bito ad essa le parti genitali.

La puerpera potrà riposare nel letticciuolo quasiper mezz'ora, stattanto potrà mutarsi la camicia, porsila cussia, prendere un poco di brodo, il cordiale; oaltra cosa simile.

Lo stesso letto, in cui dovrà riposare tranquillamente nel tempo del puerperio, si conservi pulito dalle schifezze dei locsi, e ciò potrà facilmente ottenersi se si cuoprirà la materassa superiore con un panno incerato, che non abbia alcun cattivo odore, o con una pelledi cervo col pelo non per anco conciata (1), e vi si metras sopra un lenzuolo piegato a quattro doppi, o si adopererà altra equivalente disesa.

Le si fasci lentamente il basso ventre.

Con uno sciugatojo morbido si cuopra le mammelle, dopo avervi applicati gl'impiastri, soliti adoperarsi in tali circostanze (2).

(1) In qualche paefe fi coftuma quefta difefa, ma appreffo di noi fono molto ipiù in ufo i feltri, che ben coperti da un panno lino fervono per l'acceunato fine. (2) Da noi nell'Italia, ed in al-

(2) Da noi nell' Italia, en in aisci paesi, non si costuma fare tali impiafri, e del tutto fi rigettano le unzioni con sì fatti unguenti ed untumi; ma bensi fi invigila, che le puerpere stiano coperte in quella parte, e chè non restimo offece dal freddo.

F Si faccia che conservi una traspirazione continova, ma che non ecceda, o passi in grave sudore.

G Si purghi con un cliftere se sarà necessario:

H E sulla fine del puerperio fi purghi con un leggiero folutivo.

## CAPITOLO XIII.

DI QUELLO CHE SI DEVE FARE NEL PARTO DIFFICILE.

§. 324. I. S E il parto fia premature, o procrassimato (§. 222. e 223.) non vi è bisogno di un' assistenza particolare, ma si devono secondare i succefivi dolori, ed in ciò procedere lentamente, acciocchè la partoriente non si affatichi con sforzi intutili. Tal soverchia tardanza è rara, ma pure alcuna volta accade, ed in questo caso non ostante la faccenda ha esito felice per parte della stessa natura. Dell'aborto, e della mola ne parteremo più a basso.

S. 315. II. Quando l'apertura della pelvi è troppo angulla (\$.225.) il parto può divenire preternaturale; o
node se ne tratterà di sotto in un capitolo a parteproponendo a riguardo di esso quanto si dovrà generalmente sare. Dove poi si parlerà del parto difficile
cagionato dalla resistenza dell'osso dello del coccige, si spiegherà ancora la causa dell' apertura inferiore troppo siretta
di essa. Quindi si tratterà del prolasso dell'utero, e allora si paretà della evalui troppo larga (luogo, cit.).

loră îi parletà della pelvi troppo larga (luog.cit.).

\$, 326. III. IV. V. VI. VII. În tanti capitoli parleremo della situazione obliqua dell' utero; della cattiva situazione obliqua dell' utero; della cattiva situazione del seto; e della sua disettosa proporzione. Si tratterà ancora a' suoi luoghi del caso in cui si presentano insieme più membra, e del distaccamento della placenta (\$, 236. e seg.)

\$, 327. VIII. Siccome se donne giovani e primipare.

\$, 232.

(§. 232. 245.) fono foggette alle convultioni, procurino afsolutamente di farli cavar fangue ful principio delparto (§.272.). Promovano con gli sforzi foltanto i veri dolori, e in nefluna maniera tentino violentare l'opera della natura.

\$. 328. Ancora le avvanzate in età (\$.232.) che partorifcono un poco più lentamente, fi guardino dal violentare la natura con sforzi fuperflui. L'operatore ammollifca le parti, forfe troppo aride, con materie untuofe.

\$. 329. Non si può dare alcuno speciale consiglio alle grasse, alle macilenti, e alle piccole (\$. 233. e segg.).

§. 330. Le gobbe (\$.236.) non fi ponghino fulla fedia fe non quando una gran necessità lo richiegga (\$.274.). La sedia ad esse più comoda del letto, a cagione della positura. Le zoppe partorischino nel letto, con i piedi appoggiati al grembo della levatrice (\$.282, lett. A).

\$. 331. Le deboli (\$. 237.) si ristorino con i più grati cardiaci, non partorischino sulla fedia, ma sino dai primi dolori veri si ponghino a giacere in letto, o si tenghino da un'astante molto robuito in grembo (\$. 304.). Le cose oppiate date con cautela dal perito sono buonissme: poichè fedano gli spasmi contrarj ai dolori, e producendo il riposo ristorano.

5. 332. Si operi con somma precauzione quando la fituazione obliqua dell' utero è unita alla debolezza della madre: in questo caso in vero senza estazione conviene, potendo, estrarre per i piedi il feto, perchè non fi può serare grand' ajuto dalla natura.

\$. 333. Di forto si parlerà particolarmente delle convulsioni, e del profiurio di sangue (\$.238. lett. A). Delle altre malattie (luog. cit. lett. B C F G) alcune si debbono rimuovere avanti il pario ; altre si debbono mitigare nel tempo stesso del parto co roporji loto rimedi.

\$. 334. 1. Quelle che pariscono malattie di petto (luog. cit. lett. C) facciano i loro sforzi stando sulla sedia, e

non

mon a giacere in letto, imperciocchè per esse è più conveniente la situazione elevata del tronco, che la supina.

L'ernie (luog. cir. lett. D) si riponghino; e postavi sopra la palma della mano si tenghino, acciocche non possano crescere per la sorza de'dolori, e incarcerarsi. Dopo il parto si cinghino con una sascia.

I parto ii cingnino con una faicia.

I piedi gonfi (luog. cit. lett. E) non si pieghino verso le parti superiori, ma da un' astante sieno tenuti sermi, e disteli; mediante la compressione fatta sulle ginocchia.

Le variei (luog. cit. lett. E) si debbono comprimere, o con la mano; o con una fascia, acciocchè non si rompano, e non si produca una pericolosa, anzi mortale emorra, gia, e la donna giaccia supina nel tempo del parto.

S. 335. L'animo della partoriente indocile, ed abbattuto (S. 239.) si follevi, ed incoraggisca con buone maniere; ma la pertinace si reprima con maniere forti, e

risolute .

S. 336. IX. Levata la causa de' dolori vaganti (\$. 240.) subito ne sieguono i più efficaci. L'uso dei rimedi violenti sia rarissimo, nè si usino se non quando si trovano tutte le condizioni per un parto facile, e mancante solanto dell'efficacia dei dolori, che è un caso più immaginario, che vero. Alcuni dei medicamenti oppiati, e più decantati, possono in questo caso convenire (\$. 331.).

\$. 337. I medicamenti, che ajutano a far partorire sono superstiziosi, ingannano la plebe stupida, e cuoprono
l'ignoranza delle levatrici. I Medici più prudenti, e poco periti nell'arte ostetricia, consolano la partoriente e
gli amici, e provveggono al loro onore con dare dei
medicamenti innocenti. Una gran turba di medicastri,
di ciarlatani, e di levatrici, pretende che si debbano usare rimedi violenti, e che portano il sangue all'utero;
simili in tutto a quelli, che con somma stottezza si ssorzano di estinguere un incendio colla spada.

S. 338.X. Le malattle locali (\$. 242. e feg.) si tolghino avanti il parto coi rimedi propri, per quanto sarà possi-P 2 biles bile. In qual maniera si debba reprimere il prolasso dell' ntero, e della wagina (luog. cit. lett. F) nel tempo del parto, si esporta in un capitolo a parte.

arto, il ciporta in un capitolo a parte

\$.339.1. Î tumori alla bocca dell'utero (luog. cit. lett. A B ) ovvero la flessa bocca uterina chiusta (lett. C) molto di rado si fanano coll'arte Chirurgica; ma richieggono l'operazione detta cesarea.

Essendo imminente il parto (luog.cir. lett. B) si faccia fgravare la partoriente tanto delle orier , che delle ferce (\$. 267. e 269.). Il calcolo poi spinto dalla forza de' dolori nell'uretra, e nel collo della vescica, o si estragga, o coll'introduzione della sciringa, o col sitto si riman-

di indietro nella vescica.

3 L'imane troppe firetto, e che rende angulla la vagina, il apra con un taglio fatto in croce. La vagina attaccata infieme o si dilatia poco a poco, con l'introdurvi delle spugne preparate, e di mano in mano accresciute di grosseza, o si raglino le brigisie che formano la coalescenza, e si aprano i tumori qualora ve ne sieno. Abbia indi l'operatore riguardo all'emorragla, che può seguire, ed impedifac dopo il parto la riunione per mezzo di un ampia cannella sorata in più luoghi (luog. cit. lett. D. E.). Alle volte la natura stessa con dilatare da per se (\$8.87.) e colla sorza dei dolori, suol rimuovere tali oitacoli. Nel caso ungentissimo di temere una duplice emorragla, massimamente per motivo di uma conformazione preternaturale, s'operazione cesarea à l'ajuto il più sicuro.

La vagina viene ad allargarsi per ragione della marcia naturalmente maturata, o mediante l'ajuto dell'arte, e sgorgata da un'alcera che vi si trovasse (luog. cit. lett.

E)e avelle fatto anteriormente l'impedimento.

L'aumento che patrebbe acquistare un' ernia merina (luog cit. lett. G) si prevenga con una reposizione satta a tempo, e le non è aderente si reprima nel tempo del patro, e l'utero si disponga ad un parto naturale. Se poi quefto non si può sare, singolarmente per l'adessone che ab-

L' infiammazione dell' utero, della vagina, e del seno (luog. eit. lett. E H I ) si mitighi con cavate di sangue, con applicarvi rimedi temperanti, risolventi, ed emollienti. In cafo d'infiammazione della vagina, e del feno, che non si può sciorre, e che tende all'ulcere, l' operatore deve promuovere la suppurazione, acciocchè non si formi una cancrena. Di poi si faccia uscire la marcia dall'ulcera matura, affinche non resti angustata la strada ( num. 4.). Nell'infiam nazione dell'utero confermata non ci possiamo fidar punto dei doloris che mancano in tal circostanza, ma dobbiamo ricorrere all'arte, e dobbiamo eitrarre il feto. Conoschiamo esfere pericolosissima la malattia, per la febbre, pen'i fintomi che l'accompagnano, per la tumefazione acuminata del bailo ventre, è per il grandissimo dolore; per mortale poi si ravvisa dalla cancrena, o ulcera, che per lo più sopravviene.

Applicando un cliftere (\$.257.) si ortiene che le moroidi (luog. cit. lett. H.) non rettino irritate, ed offese; e! oltacolo che ne, potesse venice all'apertura inferiore della pelvi (\$.287. num. 2. e. \$.302.) si scema mediante i cmedicamenti emollienti.

Le parti genitali escoriate ( luog. cit. lett. L ) si bagnino

con decozioni deterlive.

I tumori edemaiofi si scemano con medicamenti interni revussivi, e conciomente di vino, e sidi aromati, e così faranno facilmente superati dall'impedio del fetto (\$2.44.). Rare volte si si signono totalmente avanti si parto, ellendo parzialmente prodotti dall'impedimento, che trova il fangue in ritornare per le vene inseriori compresse dall' utero. Non sono punto a proposto le incisioni, e lescarificazioni, poiche facilmente cagionano la cancrena, e nel patto reitano lacerate nel'dilatarsi le parti.

\$. 340. XI. Quando il fete è morto (\$.245.) l'ope-

ratore niente faccia di particolare, non adopti timedi impellenti, e non tema per tal cagione che il parto fia per effere più difficultofo. Come-poi fi poila dittinguere il feto morto dal vivo, s'intenderà da quanto farà detto di fotto.

1 \$5 341. XII. Se il parto tarderà l'ungamente (\$. 247.) per affrettarlo non fi devono lacerare le membrane. (\$. 309.) nè dare medicament che dieno impulfo (\$. 336. e feg.) come pure non fi deve incitare a farea sforzi troppo gagliardi, ma fi devono rimuovere gl'impedimenti, e dare ad effa i cardiaci i più innocenti, e qualche cosa ancora di oppiato (\$.331.) per acquietarla; e ingannarla nell'indugio del parto, e per mitigare ancora i dolori.

. \$. 342. XIII. Le malattie che nuscono dal parto (\$. 248.)

si curino col metodo loro proprio.

## CAPITOLO XIV.

## DELLO STACCAMENTO DELLA PLACENTA.

\$. 343. N verità nello staccamento della placenta è necessario che l'operatore distingua tre casi.

I. E' quello quando egli può lasciare operare alla.

natura.

II. E' quando la partoriente subito deve liberarsi della placenta.

III. Quando la placenta è rimasta per lungo tempo

nell' utero.

\$.344. I. Quando la partoriente non preoccupata da firance opinioni lafcia all'operatore tutta la liberrà d'agire, può avendo partorito trattenerfi, e ripofare gueente in letto (\$.323.lett. B) el'operatore non comparen lo alcun pericolofo fintona, come verbi grazia l'emorragia, le

€on-

convulsioni, che obblighino ad operare speditamente; può aspettare il distacco spontaneo della placenta sino al termine di una mezza, o di un'ora intiera in circa. Imperciocche le stesse contrazioni dell' utero in quell' intervallo di tempo sogliono staccare la placenta dall' utero, e mandarla suori dalla bocca del medesimo a forma di un altro parto.

• \$. 345. Quella placenta spinta nella vagina, esce spontaneamente da tal·luogo, ovvero per un leggiero moto, o passeggio della partoriente viene a cadere, o senza dis-

ficoltà si eftrae dall'operatore

5. 345: Il. Quando poi la natura non ajuti per il sopraddetto spazio di tempo; o la partoriente desideri di esser liberata dal peso della placenta; o sia stanca dallo stare sopra una sedia disagiata, dalla quale già si doveva liberare subito succeduto il parto, e trasportare nel letto del puerperio ( S. 301. lett. F) o un copioso flusso di sangue prodotto dallo staccamento di una parte della placenta, mentre la medefima in tutto il resto del suo volume sussite aderente, muove l' operatore ad agire prestameute; si deve coll'arte. flaccare la placenta, o almeno ajutare la natura : il : che certamente è stato costume di farsi in due modi, tentando in principio il più femplice, con tirare cioè il tralcio nel modo infegnato di fonra al S. 322. osservate sempre le cautele nel caso di due gemelli : ( S. 318. e feg. ). L'altro poi più lungo, e tedioso (1).

\$. 347. Imperciocchè la placenta non vien dietro fempre al leggiero scuotimento del tralcio, poichè

Alle volte lo stesso orifizio subito dopo un parto anche facile si ristringe talmente, che la placenta benche di piccola mole vien ritenuta.

I tumori nelle adiacenze dell'utero (\$.243. lett. AB) A.

trat-

<sup>(1)</sup> Che confifte nell'introduzione della mano, e con quella openo in tal cafo.

trattengono la placenta, la quale è spinta con minor forza del seto.

C. La placenta essendo di gran volume trova impedimento all'orifizio dell'urero, secondo che esso medesimo è più, o meno angusto.

D Il tralcio sià attaccato nel centro della placenta.

(\$. 77.).

E . Le fibre colleganti fono dotate di validiffima forza, e resistono egualmente alla soluzione, che può loro venire per parte della contracione dell' utero, che per la ti-

ratura violenta del funicolo.

G Quando l'adefione della placenta non è nel fondo dell'utero, allora fegue che la contrazione non è diretta verso l'orifizio del medesimo. Imperciocchè quelle sibre alle quali stà attaccata sono troppo dittes, edeboli; onde le altre più forti di queste si stringono intorno alle medesime, e tanto è lontano l'ajuto al distaccamento della placenta, che più tosto stringendola con maggior pertinacia la ritengono.

S. 348. Certamente l'operatore non deve tentare di

tirarla.

guando il tralcio è sanguigno (\$. 75.), nel caso del fetto putrido, e in quello dell' aborto, nei quali casi il tralcio è fragile, come pure nel caso dei parti acerbi, nei quali la coessone della placenta è molto grande.

Quando la donna ha disposizione al prolasso, o al

rovesciamento dell' utero.

Quando il flusso del sangue per qualunque dimora può

divenire dannoso.

\$. 349. Nei fopraddetti cafi (\$. 347. e 348.) e maggiormente fe vi fi aggiunge il principio della rottura del funicolo,

A Desista l'operatore di tirare.

Colla mano finistra tenga teso leggermente il tralcio, e lungo il medesimo, introduca la destra nell'utero sino alla placenta. QuanQuando la contrazione della bocca dell'utero, i tumori adiacenti al medesimo, e lo stesso volume della placenta (\$.347. lett. A B C) ritardino l'uscita di questa, già staccata e situata dietro la bocca dell'utero, si prenderà colla mano, e si estrarrà. Per prenderla poi meglio, si ponga il pollice nel mezzo di essa ove ità attaccato il tralcio, e se altre dita nella circonferenza. Prima s' incomiuci a staccare il di lei contorno, dipoi il rimanente, per modo che la mole compressa successivamente venga a muoversi. Giova ancora che la partoriente tossisca, sossi forte in un suo pugno, o faccia degli sforzi simili a quelli del parto.

S. 350. Ogni volta poi, che la placenta rimane ancora attaccata all'utero, fatta l'introduzione della mano (S. prec.),

A Conviene portar la mano intorno a tutto il giro della medefima placenta, e cercare quel luogo dove-

forse in parte è staccata; e trovato questo,

B Si deve dirigere essa mano col dorso verso l'utero, e con la palma verso la placenta; poi fra la parte staccata e l'utero, si debbono porre successivamente le dita, e con spingere innanzi le medesime si deve staccare tutta la detta placenta, in quella guisa che si leva la pelle agli animali.

Staccata nella maniera detta al S. prec. lett. C si ca-

verà fuori.

D Se in nessun luogo è staccata, deve l' operatore andare all'estremità inseriore delle membrane, o in quel luogo dove si può sar ciò, e col porre il dito fra questa estremità, e l' utero, deve staccarla, e procedere nella maniera detta di sopra alla lett. B.

Tutte queste cose però si facciano con somma cautela, con moderatezza e sosserenza, e senza fretta,
acciocche non si ossenda in alcuna maniera l'utero

\$. 351. Quando l'orifizio dell' utero si trovi assai

riftretto per qualche coalescenza fofferta, che le dita non vi possano entrare; primieramente s' introduca un dito solo nell'apertura, e portatolo in giro renda questa più ampia, dipoi s' introduca il secondo, indi il terzo, e il quastro nella stessa manera, e finalmente tra esse di ta si nasconda il pollice, e così la mano venendo a formare un cono, allarghi l'orifizio come un cuneo, ed estragga la placenta.

Se a cafo l'orifizio della vagina ancora resiste, per

aprirlo si tenga lo stesso metodo.

\$. 352. III. Quando finalmente l' operatore è chiamato tardi dopo il parto, tenti prima i mezzi, deferitti di fopra. I fintomi che accompignano la placenta reflata molto tempo nell'utero perfuadono ad operare con preftezza, e dipendono

Dal flusso di sangue continovato, procedente da una porzione di essa placenta staccata

Dalla infiammazione dell' utero, la quale produce.

ascessi, scirri, cancri, e cancrena.

Dalla putrefazione della placenta, che si manifesta.
dal setore che si sa sentire.

\$. 353. Se poi l'orifizio fortemente ferrato non si può allargare con i mezzi stati detti, benchè ciò succeda di rado, non si dea aprire con violenza, o con lacerato, ma si deve unicamente stare in osservazione senza fare altro. Imperciocchè suole accadere, che la placenta rimasta, dopo un qualche tempo risvegliatis di nuovo i dolori, venga spinta verso l'orifizio, e lo apra un poco. Allora si deve subtamente prositare di questo momento, e introdurre la mano nell' utero. Questa stesa operazione si deve tentare per due o trevolte, se a caso alla prima comparsa della doglia non si potesse effettuare l'introduzione della mano. Inoltre alcune volte la placenta rimasta nell' utero vienegettata fuori naturalmente dai dolori che sopravengo-

no , o essendo diecro all orifizio , viene fuori ad un semplice scuotiments .. Nomie cola insolita neppure che la ftreprozza delt'orifizio dell' utero diminuifca fulfecondo o terzo giorno. Speño ancora la placenta refta molto rempo nell'utero fenza ulcun pericolo.

\$1354. L'operatore poi non creda di aver foddisfatto al fuo obbligo, quando abbia introdotto nell'uteto due goutre dita , eteonielle abbia prefo la placen: ta: Imperelosche come potrà uscire l'intera placenta; avendovi porquo appena introdutre alcane dità? Piurtofto quefta tirata con violenza fr lacera, e fe n'effrae quella porzione foltanto; che è ftata affertata; il refto che rimane nell' utero rende inutile quell' operafita. non renda più deficile lo daccamento deile ; il. snois

-(\$1) 3490 Nontimeno la placenta fenza alcuha colba. dell'operatore alte votte efsendo floscia, e putrefatta ofi cava fuori e filcava a pezzi, e così realmente fi deve cavare, allora quando la contrazione della bocca dell' utero, ed altri mali ( 9. 3521) non permettano d'indugiare. Nel qual cafo contle dita a poco a poco portate più in alto si Racchi una parte della placenta, fi prenda, e si tiri a se, ed avendone staccata o liberata una porzione, si vada immediatamente ad afferrarne un' 

S. 356. Se forse a cagione della legatura fatta in una parte del tralcio, como fi coftuma , fosse trattenuto il sangue nella placenta, e perciò la medesima si trovasse A piena , e gonfia , fi 'può' per tal fine fciogliere quella legatura, o tagliare il tralcio, acciocche versato il san-

gue, sciemi essa alquanto di mole.

S. 357. Quando la placenta stà attaccata all' utero fuori del fondo, la fostanza di questo alle volte si contrae talmente intorno alla placenta, che la circonda tuttai la nasconde come in una celletta, o cassula / la I quale si apre colla successiva introduzione delle dital

(\$.351.) Il tralcio poi ferve di guida all'indice, il quale si deve introdurre il primo, o mancando questo tralcio, si cerchi l'apertura di quella cassula, o quasi bosta.

\$. 358. Se talora il tralcio fi è rotto, fiamo privi di guida, che diriga la mano da introdurfi; onde nel tente po flefso che fi mette la deftra nell' utero, la mano diniftra leggermente comprima il bafso ventre della partoriente, acciocchè fi pofsa determinare il luogo della placenta, che fi diffingue dalla prominenza degli integua menti. Prima ancora che fia compita l'operazione non fi deve levare la mano, ma con leggiera prefinon tener ferma, e. fifsare la placenta, e l' utero fiefso, acciocchè quefto, commofso, dall'azione della mano deftra, non renda più difficile lo fiaccamento della placenta;
\$. 359. L'operatore abbadi di non offendere con trop-

po manegiare, e comprimere quella parte dell'utero, che forfe crede effer la placenta. I vasi maggiori che si trovano nella supersicie della placenta, un pezzetto del tralcio forfe rimasto, e l'infensibilità della medesima placenta, la distinguono dall'utero, il quale per la supersicie è simile, e dè inostre a differenza di quella sensibile...]

5. 360. Il metodo deferitro è molto migliore di quello, col quale fi eftrae la placenta tirando violentemente il tralcio. Imperciocchè non folo è inutile nel cafo che fi rompa il tralcio, ma ancora fuccedendo che retti felicemente effratta, ne vengono i feguenti mali.

A Trando in tal maniera il tralcio fi fa feendere il fondo dell'utero, e per piccolo sforzo, che faccia la donna, vien portato più basso dell'orisizio medesimo, e così viene a formarsi il rovesciamento dell'utero: anazi il fondo qualche volta vien subito dietro a questa tiratura: in altre, che abbiano della disposizione al prolasso, l'utero tutto si rovescia.

B A cagione della ineguale contrazione dell' utero, na-

scono dopo il parto dolori sierissimi.

In

C de l'in altre si lucerano gli orifizi dei vasi uterini, e ne se, gue l'emorragia; gli orifizi lacerati si rammarginano, e ne succedoso i mestrui dolorosi, il slusso bianco, l'idropissa dell'utero, il farcoma ec.

D Se a caso rimane un pezzo della placenta lacerata; e in parte, o del tutto fraccata, continovamente si ver-

fa del fangue.

B. Se poi questo pezzo di placenta stia attaccato più tenacemente all'utero, e sia di considerabit mole, il sangue ivi trattenuto infiamma l'intero e anno a.

S. 361. Non folo è vano il timore de mali che fi credono poter inafere. dalla mano trattenuta nell' utero,
poichè nel parto preternaturale fis fuol fare lo ftefso fenza pericolo, mentee s'intioducono angera vari firumenti; che anzi da ciò ne mafcono intelli vantaggi. Imperciocchè così ongi ili intelli que con consenta della ciò con consenta della ciò con consenta della cono consenta della cono consenta della cono consenta della cono con consenta della conocciona dell

A Con certezza si distingue de vi sia rimato, o no, nell'utero un'altro setto no una mola, o qualche altro corpo.

B. oLa madre nesta libera dalle doglie che cagiona la tiratura inutile: del tralciosmeigenta shokem offen, di T C 6 Li operazione sin sa prosto i mana cara di

D 1 maii deferitti al \$\frac{5}{2} precafi feanfano, ficturamente at \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{5}{2}\$ \$\frac{5}{2}\$ \$\text{Non fono ancora de lociarii, ma più tothe da temerfi, diverfi generi de isimedi, come, gli impellenti i, clitteri acrivile fuppotte, e de iniezioni fimilmente intitatti, i vomitatori) e i purganti i, gli flamutatori, e dimili.

A Superflua è parimente la loro azione , fe la placenta fiscesta trovisi arrestata vicino all'orifizio (\$ 347-

lett. A.B C ).

B | Dannofa ella è tutte le volte che non si può liberare essa placenta dalla contrazione dell'autero, e per la forte connessione della medesima con esso. Imperciocche della media della della

non foto efficienced/inon possono difrugarer quefto collegamentol, maradamento di fangiarenelli utero, rilo quale equilibilito di indiversali di individuo confirmato dello fero di gli ufcito, infiamma "Putero, petro safre una febb bri ateria, Fedil-che i filola discontro alta conocero, a Se

C - 1986 poi l'amplacenta è ini partecitactatà, allora è aperto un efito al langue che vi fi porta , e meltoi parito
la partechene è privatar inflemence di fiasipica che la
partechene è privatar inflemence di fiasipica che la
-n.S. 1943 le Nondri più sono in oppure i approvate i diversi
metodi di efirarre la piacentary adati fioso per chempio;
di Differe e la piacentario i le fiorza dell'olito introdocto,
e piègato a guifa di onomo i petchè rettar instali modo
officio anche l'ucco di el questo fiosilmentosi inflammatica
fiopraggiungono tutti que i mali findicati mel , Sugotio a se

2 - tele compressionii del basso ventressatte de coda mlano; o collo sciugatojo, o con globetti di legno secagionano contusioni s maiamimazioni stephiastessii, accomposito no

3 C-Le tanaglière fabilmente prendohonancho l'uterò(ve posono cagionare i mali accennati nel \$. 360, ec ti rant fuori la pladontal ge pezdi i non gla intient della della mode, e sicure delle tanaglietter sono le dittal une i punta

\$. 364. Ogni volta che ună porzione delfă platefiă è dinimifam mell'utero jie me înafcono e gli intendiuli i defestiti di siel \$0.366 sidert. D'E, fubito fi deve edi reffirire, o dintiera jio idivifa j acciocole figoneaneamente ceffino quel mality per fifiperimo con gli appropriateliment ji sipeti fo la piocean dell'injero ferrata jio quella porzione della placenta difficimente diffriguibile dall'utero medelmo. A rendonosquelta operazione più l'abboriofa. 5 mil roque.

. \$. 365. Tufte le volte che la patroriente non fofficials cun male per cagione di quelta porzione di placenta refitata, e mon fir muò facilmente ettrarre, fenza necessità unon fi deve, stancare lla medessima colli operare ; ma cfi può eleggere il cunion, male, se lasficiate autro. He offico all la conatura, la quale non senza qualche doglia mandera de controlle de la controlle de controlle d

fuori

fuori quella porzione, o intiera infletne con it lochi, o fciolta in fetida, marcia, an obli anni moderni, e di

\$. 365. Il Medico molte volte non la quali mait pofa cagionare alla puerpera un pezzetto della placenta rimatta nell' utero i per la qual cofa venendo in folpetto dai gravi accidenti (\$.332.e.360. lett. D.E.)!di un vizio nell' utero, non deve trafcurare d'infittuire fopra di ciò il più elatto nicontro. Se cotto e suntan del ciò il più elatto nicontro. Se cotto e suntan del ciò il più elatto nicontro. Onde fubbto tornerà ad introdurre la mano nell' utero o per cavate: tutto ciò che vi folse reftato di firaniero; come le membrane, una particella di placenta, e il fangue aggrumator. In quefta maniera l'utero fi contrae egualmente, e fenza alcuno impedimento; e resta liberaro da ogni irritazione. Motto bene adunque fi pone riparo al fullo del fangue, all'infiammazione, e dai dolori, che potrebbero foprave.

venire dopo il parto.

S. 368. Per far meglio quefte cofe, il Profesore A. Con somma cautela, e imoderazione conducă la mano intorno a turta la cimonferenza dell' utero, e prenda turto ciò che deve cavarsi; dipoi tenga ivi ila medefima a pugno stretto, finche l' utero non sia ugualmente contratto intorno alla medefina mano. Contratto, poi che dista, la ritiri, e con resta portà supri supri tutto sciò che dovrà esere cavato.

B. Quando l'utero è obliquo e qualinque, fiafe quella obliquità, lo riduca nella fituazione retta: (2) entre

C Se una parte dell'utero si contrae più di un'altra, reprima quella, e spiani le rughe; finalmente quando si regualmente contratto cavi llai mano e par paren

D. Simile opera di mano s'impiegherà diguardo ancoraalla vagina, rimettendo al fuo duogo l'intero de dosfe calato, e vuoterà efattamente la modelima svagina.

E, Se per difgrazia l' utero dopo il parto mon fi volefse lesse contrarre, è inutile che si trattenga in quello la mano, ma conviene lasciare quieta la madre, e su-

perare il male con gli appropriati rimedi.

S. 369. Ogni volta che una porzioncella della placenta, o delle membrane, o di fangue concreto sia rimatha nell' utero, si ficioglie in materia puttida; cossicche per
mezzo d' iniezioni detersive si deve ajutare l'opera;
della natura, acciocche meglio l' utero resti purgato, e
si difenida dal danno di queste fordide materie. A
questo sine foddissa pienamente un particolare schizzetto, che abbia il suo sisone, o cannello, che penetri
nell' utero. Quello schizzetto poi, che lava la sola
vagina è meno adattato a questi uso.

## CAPITOLO XV.

# DEI SEGNI DEL FETO VIVO, E MORTO.

\$. 370. A levatrice deve diftinguere in due diversi A tempi il feto vivo dal morto, per mezzo di fegni affatto differenti .

A Nel tempo della gravidanza avanti il parto.

B E nel momento appunto precedente al parto.

S. 37t. Avanti il parto ci dà un fegno certifimo della vita del feto, il moto di effo, il quale incomincia
equafi ful mezzo della gravidanza, e giornalmente fi ac-

cresce ( \$. 154.).

\$. 372. Ma poiche nel baffo ventre delle gravide fi fuscitano molto speflo dei moti, i quali possono inganare, perciò il Medico può determinare col seguente esame se il moto sentito nel basso ventre sia prodotto realmente dal fanciullo.

A L'agitazione del feto suol' essere più frequente, e più forte la mattina, per la qual cosa in quel tempo stando stando la donna gravida in letto si facciano le dovute ricerche sopra di essa.

B La donna stia a giacere supina, col capo e ginocchia alzate, ed i calcagni accostati alle natiche.

C. Il Medico ponga ful baffo ventre di efsa la mano diftela nel mezzo, tra l'ombellico, e l'offo del pube-

D Se compresso leggermente il basso ventre sente un movimento fatto verso l'esterno, non deve dubitare della vita del feto.

E Rinnovi quest' operazione più volte, se la primafarà riuscita inutile, finchè non senta l'urto del seto.

Se poi dopo aver ripetuto questa ricerca, il basso ventre resta perpetuamente senza far sentire moto veruno, si deve tenere quasi per certo, che il seto sia morto.

\$. 373. Acciocche quetto fegno acquifti maggior di mostrazione, se ne debbono aggiungere altri, i quali dipendone dall'incremento stesso del feto. Imperciocche il seto vivo cresce ogni giorno inseme coll'usero; onde il basso ventre viepiù si distende, gonsa, a' indurisce, resiste, sale verso la fossetta del cuore, rende tesi gl' ipocondri, toglie e spiana la sossetta dell'ombellico, e a poco a poco la spinge in fuori a forma di un monticello.

8. 374. Quando poi il feto è morto non crefce di più, e perciò non diftende ulteriormente il baflo ventre; anzi il feto medefimo più tofto rimpiccolifee, divien più grave, e fi abbaffa infieme coll' utero, laonde diminuifee anche il tumore del baflo ventre, differende, fi forza nell'apertura fuperiore della pelvi, rende libero l'ombellico, e gl' ipocondri, per modo che la fofsetta di quello comparifea di nuovo, e la regione di quefti fi rilaffi. Effendo ancora compreffo l'inteftino retto, e la vefcica, ne fegue il tenefmo, e l'incontinenza, o la foppreffione dell'orina. Se ancora la gravida fi volta con velocità da un lato all'altro, il pefo grande del feto fegue questo moto.

R \$.375

\$. 375. Allorchè il feto muore, cessa quel moto che di già alcuna volta si era fatto debole, o languido, altre volte poi una gagliardissima agitazione, nata senza dubbio dalle convulsioni di esso agonizzante, precede la di lui motte. Nel tempo stesso nota del parto, la partoriente sente le agitazioni del seto, chemuore, con un notabile movimento del basso ventre, accompagnato da tremito, e. da freddo.

5. 376. Gli altri fegni, ſebbene molto lodati, ſono più incerti, anzi ſavoloti, come per efempio la ſaccia di colore piombato, gli occhi lividi e depreffi, la palpitazione del cuore, il reſpiro difficile e ſatente, il dolore di capo, l'offuſcamento degli occhi, il mormorio e ſaſchio degli orecchi, la ſebbre lenta, i deliquj, ed altre coſe ſimili, ſi ſoſpettano, per timore intieramente panico, come dipendenti dalla morte ſucceduta del ſeto-

\$. 377. Quefti incomodi certamente non affligono-la madre, fe non quando il feto già putrido fi trattic-ne nell'utero. Allora poi imputridifce, quando le menbrane rotte e lacerate lafciano liberamente entrare l'aria nell'utero; ma quefta rottura molto di rado fa-gue avanti il parto, e però molto di rado ancora fuecede che il feto putrido dimori per lungo tempo nell'utero. Il fangue radunato dentro l'utero, e non confumato dal feto, produce mali più leggieri dei defentit (\$ prec.) ma ne produce anch'ello diversi da confiderarfi come una disposizione nello stefso utero all'in-fanmazione, la quale con gli ajuti dell'arte si deve to-gliere, dolore di capo, scarsità di lochi, dolore di ventre, e delle mammelle, la febbre, e il polso pieno, e duro.

\$. 378. Il basso ventre freddo e rilassato, le mammelle divemure flaccide, e il sero latteo mandato suori in copia dalle medesime, denorano l'esittenza del fetomorto, ed essere intercetto l'assiusso del sangue nell'uovo: onde questi segni uniti agli antecedenti ( \$. 371. )

confermano la morte del feto. 4.

9. 379. Sul preciso tempo del parto, si deve variare e regolare la propria condotta, a norma di quella parte del feto, che si presenta la prima. Difficile molto per altro è il conoscere se sia la testa quella che viene trattenuta nella cavità del bacino, nel caso che sia essa quella parte che si presenta la prima. Per vero dire nel parto facile quelta cognizione è supersitua, nel difficile poi alle volte è utile, specialmente quando siamo costretti a estrarre il feto con strumenti che possono offendere.

\$. 380. Se il feto è morto avanti d'entrare nella pelvi, il capo arreftato in essa forma un tumore più piccolo, e questo si può dire- segno non equivoco della
di lui morte. Imperciocchè se il capo del seto vivo
vien compresso, allora il sangue che scorre in maggior
copia, che ristagna, e che si sparge nel tessu cellulare,
aumenta il tumore formato dal capo, il quale nel parto
molto lento del feto vivo, forma quasi un sicondo
capo. Pertanto la mancanza del tumore denota nondarfi più la circolazione del sangue, ma bensì, rilevasi
la morte. Quando poi la testa, o altra parte, dà luogo a produrvisi una tumesazione, la quale certamente non può produssi sensa continuazione del circolo del sangue, non si può altrimenti dubitare che il
feto non sa vivo.

\$. 381. Tuttavolta la fola efiftenza del tumore non è una prova della vita attuale del feto, ma dimofita foltanto che il feto era vivo ful principiare del parto. Alle volte ful principio del parto gonfia il capo al feto vivo, dipoi per comprefisone muorendo il feto, rimane efso tumore del capo, il quale non crefce di nè viene indurito dai dolori, come quello del feto

vivo, ma a poco a poco fi ammollifce.

(\$.382.

\$.382. Il feto, o vivo morto che sia, più non si muove quando il capo è disceso nella pelvi senza il liquido dell'amnio; onde niente si può inferire da questa fua immobilità riguardo alla morte, o alla vita. Allora il feto giace sbalordito, e non ha luogo da distendere le membra. Niente neppure dimostra la pulsazione della sontanella, la quale rarissime volte, anzi mai si può sentire, ancorchè sia vivo il feto. Il trakio poi dell'ombellico pendente avanti il capo, quando è freddo, ed alle volte privo di battito, è un segno certo del seto morto.

\$. 383. L'efcita del meconio, quando il capo scende come deve, indica che il feto è debole, e moribondo, ma non già morto. Imperciocchè nell'agonia, i muscoli che fervono a mandar fuori gli escrementi sono con tutti.

gli altri mufcoli agitati in tale occasione.

\$. 384. Certamente finché il feto vive, il fuo cervellofuol gonfiare, dilatare il cranio, e scostare gli ossetti in maniera che non si tocchino. Quando poi il sangue, e gli altri fluidi riduconsi alla quiere, il cervello si abbassa, gli ossetti del cramio tornano a riunirsi, in modoche se si muove col dito qualche osso del cranio, i suoi confini urtandosi, sanno una specie di sgrettolio. Lo sgretolio o rumore adunque delle ossa del cranio ci dimostrano che il feto è morto.

\$ 385. Non v'è fegno più certo della putredine per dedurre la morte del feto, gl'indizi della quale sono:

A L'umore putrido, che fraturifice dalle parti genitali; refulti poi quetto dal fluido dell' amnio, o dal meconio, o esca dalla bocca, e narcir del freto, o dalla ftessa placenta, che si dissa, e dal seto putrido.

Il fetore nauseoso, che esala dalle parti genitali.

C Le carni del feto vizze e quafi disfatte, la cute, e la enticola che fi feparano, benchè toccate leggiermente. Frattanto però non fi deve fubito giudicare vivo quel feto, che ha l'epidermide bene aderente. \$.386.

\$. 386. L'umore putrido si distingue dal meconio per il colore, per l'odore, e per la sua particolare confittenza. Il meconio non ha odore, tinge l'acqua di verde, e giallo, e nuota nel liquido dell'amnio in figura di piccioli globetti. Gli umori putridi puzzeno come la vera marcia, e sono scurri, e sena consistenza.

\$. 387. Lo stesso giudizio che si sa del capo, si formi d'ogn'altra parre del corpo, se la medesima talmente abbia turato l'orifizio dell' utero, che del tutto

ha impedito alla mano il potervi penetrare

S. 388. Quando poi è permesso alla mano l'entrare nell'utero, è segno evidente che il seto è morto, come pure se manca il battito nel tralcio, e nel cuore, se sono immobili le dita delle mani, e de'piedi, e la ligua, e la parre che si presenta se non rendasi gonsia.

 389. Si giudicherà parimente morto il feto, se ci farà nota una qualche cagione, per se stessa capace a privatlo di vita, e che sia intervenuta. Nel parto por

uccidono il feto,

Una emorragia copiofa dell' utero.

B Il collo per lungo tempo stretto dal tralcio ombellicale.

Il presentatsi col collo piegato.

D Il capo fituato obliquamente, e per lungo fpazio di tempo fpinto contro le olla della pelvi.

E Il capo lungamente arrestato nella pelvi stessa, a ca-

gione della foverchia angustia.

F Il collo firetto dall'orifizio dell'utero, o della vagina.
G Il tralcio per essere stato compresso, essendo escito fuori avanti la testa.

H Il medenmo quando è annodato strettamente.

I Lo stesso rotto.

K Il medefimo lungamente compresso tra il capo l'ossa della pelvi, quando si sia obbligati a estrarre il seto per i piedi.

Quan-

#### ELEMENTI DELL'ARTE

L Quando la testa si stacca dal resto del corpo.

M L'efsersi serviti di strumenti, l'uso dei quali può essere molto offensivo, e micidiale.

N Quando l'umore dell'amnio s'è infinuato nei polmoni del feto.

. \$. 390. Le cagioni poi che ammazzano il feto avanti il parro sono le appresso:

A. Una malattia acuta, e violenta, sopravvenuta allamadre.

B La collera della medefima, e lo spavento improvvifo, o gagliardo.

C. Una violenza esterna.

D. La costituzione morbosa della placenta, non sufficiente a somministrare bastevole alimento.

·E. Lo stato infermo della madre, che priva il seto del nutrimento necessario.

# CAPITOLO XVI.

# CONDOTTA CHE SI DEVE AVERE NEL PARTO PRETERNATURALE.

§. 391. Uando il parto richiede assolutamente i foccorsi dell'arte, a motivo degli ottacoli che la natura sola non può superare (\$.214.), l'operatore deve estrarre il seto o colla mano, o con gli strumenti. Prima d'ogni altra cosa bisogna collocare la partoriente in una situazione comoda per l'operazione, ma diversa da quella che si richiede per fare i dovuti sforzi nel parto naturale (\$.276.) e questa deve essere tale, che

A . L' operatore possa fare comodissimamente quanto

deve eleguire.

B La partoriente resti affatto ferma...

\$ 392.

S. 392. Il primo fine si ottiene, se

A La partoriente stia a giacere supina, col capo e con gli omeri un poco più bassi delle natiche, talmente che l'operatore agisca con tutta la libertà, e l'utero colfeto meno graviti sulla pelvi, ma piuttollo retroceda.

B La medefima fi ponga alla fponda del letto, talmente che pofi full'ofso facro, e tutte le cofce ftieno pendenti. In quelta maniera l'ingrefso della pelvi rimane libero, e vicino all'operatore, in modo che può effo

comodamente introdurre la mano nell'utero.

D. Avanti al letro da ambe due le, parti fegga un aftante fopra uno fgabelletto, e ciascheduno di effi riceva in grembo un piede della partoriente, con una mano tenga fermo il malleolo, coll'altra il ginocchio, e con fomma diligenza tenga debitamente discolta la cofcia.

L'altezza del letto sia tale, che permetta all'operatore, seduto sopra una bassa sediola, di fare liberamente le sue operazioni; poichè lo stare in piedi, o in ginoc-

chioni verrebbe troppo a stancarlo.

S. 393. Quando si debbono cercare i piedi posti sopra le ossa del pube nella parte anteriore del baso ventre, o si deve spingere verso quella siesta parte il torace del feto, mentre i piedi seguitano il nattro al quale sono stati raccomandati, riesse comodo che la partoriente sita inginocchioni, col capo sulle ginocchia di un'astante sedente in terra, e che l'operatore estragga il seto per la parte posteriore della donna.

S. 394. Si ottiene l'altro intento, se

A I lombi della partoriente si appoggiano ad un guanciale duro, e resistente.

B Un altante tenga ferme le di lei spalle, acciocche

non si postano muovere nè in sù, nè in giù.

C Qualora vi fieno più aftanți, se ne ponga uno da ambedue le parti del letto, ciascuno de quali con una mano tenga ferma la spalla dalla sua parte, e con l'al-

l'altra prenda la mano della partoriente, acciocchè col muoversi non sia d'impedimento all'operatore.

Un terzo tenga il capo della medefima.

S. 395. Pertanto è da per se manifesto, che ad ottenersi quetto fine moltissimo conferiscono,

Il letto descritto al \$. 285, purchè si levino le assicelle ; vale a dire la inferiore scavata num. 3. e la tagliata num. 9. insieme coi guanciali minori num. 11. Il letto estemporaneo di HOORN ( \$. 290.) è molto a

proposito in mancanza di questo. Si può ancora adoperare il letto di M. la MOTTE, quello di M. MESNARD, e l'altro di SCHLICHTZ, o altro bene accomodato.

S. 396. Le altre situazioni sono meno comode. Per

esempio

La seggiola da partorire (\$. 299.), e la stoja sono troppo basse, ed obbligano l'operatore a stare inginocchioni, la qual cosa è troppo incomoda. Posta la partoriente a traverso del letto comune, l'ope-

razione si fa in vero comodamente, ma gli astanti con maggior difficoltà tengono ferma la partoriente.

Il situare la medesima sopra d'una tavola, non meno è contro la civiltà, di quello che debiliti le forze dell'

operatore, che deve agire.

Le sedie ordinarie delle levatrici ( S. 301. ) e il letto di M. Siegmundin non sono da mettersi in uso in veruna maniera.

5. 307. Serve bensì alla civiltà, e al comodo dell'ope-

ratore, fe

Il lenzuolo che cuopre il letto stia pendente fino in terra.

Il porre avanti il letto un vaso che riceva le im-

Che un altro lenzuolo cuopra la partoriente fino ai piedi, Che

D Che l'operatore spogliatosi degli abiti d'impaccio, si premunisca contro le immondezze con un grembiale, o con altro panno, o copertura equivalente.

Tutto l'apparato degli strumenti sia pronto, ma na-

scosto agli occhi della partoriente.

Sieno preparate cole ristorative per la madre, e per

G · Ci si trovi un astante pronto a porgere le cose necesfarie.

H L'operatore segga fra le ginocchia della partoriente. \$. 398. L' operatore stello prima di cominciare ad agire,

Provvegga al fuo onore con un prognostico conveniente, e non deciso.

Sia cauto particolarmente nel predire un esito felice, quando l' esperienza non l'afficuri. Non si lasci ingannare dalla facile estrazione del feto, dallo stato tranquillo, e dall'animo forte e costante della partoriente.

C Per ammollire, e per prevenire l'infiammazione delle parti genitali, le faccia un' emissione di sangue dal braccio; si applichino degli emollienti se v'è tempo da farne uso ( vedi sopra S. 330. lett. B ).

D Si vuotino l'intestino retto, e la vescica dell' orina

( S. 265. e feg. ).

5. 399. L'operatore dallo stato dell'utero riconosciuto, giudichi se sia necessario l'affrettare, o l'indugiare. Quando l'utero è sano, niente vi è che stimoli ad affrettare, e l'operatore secondo le circostanze può concedere riposo a se e alla partoriente. Indicano poi un tale stato di fanità, la costanza delle forze della partoriente; l'introduzione facile nell' utero, per quanto può aversi in simile occasione; il polso cedente, ed eguale, e la pienezza mediocre del medesimo; la lingua umida, e di color naturale, ovvero pochissimo sbiancata, nè fosca; i denti umidi, il respiro buono e placido; l'estremità del calore naturale; vi sia facilità d' inghiotghiottire la bevanda, e senza frequenti rutti; abbia lapupilla dell'occhio mobile; l'aspetto vegeto, e placido; l'animo sollevato, senza stupidità, e avvilimento; non senta calore nella parte inferiore del basso ventre; e questo sia cedente, e non insensibile, nè doloroso; il medesimo pure non tumesatto più di quello che comporta il tumore o mole stessa dell'utero; i dolori del parto, o almeno del dorso, violenti, ma con intervallo; la sensibilità persetta delle parti genitali; l'utero nel tempo dell'operazione non insensibile, ma dolente, e perciò cagione di strida nella madre; le parti genitali non abbiano scolo di materia icorosa sesente; lo ssintere dell'ano saldo ec.

S. 400. Allorche vi sia qualche segno d'un'imminente infiammazione, e che il parto ritardi troppo, benchè il feto sia ben situato, manchino i necessari dolori, e non vi sia fiducia sul ritorno di essi, non si differisca di passare all'operazione. I segni che annunziano l'infiammazione fono, le parti genitali gonfie; la febbre, che per lo più sopravviene dopo il freddo, ed il tremito, la quale si conosce dal calore, e dal polsopieno, e frequente; la debolezza, ed i sudori della partoriente; la lingua coperta d'un mucco torbido; il bassoventre dolente per una pressione benché leggiera; i dolori sul principio costi, e frequenti, che molestano con molto spasimo la partoriente, di poi più tardivi, e che finalmente spariscono; la cotenna del fangue cavato tenace, e gelatinosa; il fetore, che esala dagli umori putrefatti nei quali è immerso il feto; e la marcia che gronda dalle parti ec.

S. 401. Quando l' utero è molto infiammato, ed alfalito di già da un principio di cancrena, l' operatore fappia, che la donna essendo in gran pericolo ha binfogno di un prontissimo ajuto; e impari a conoscere questa necessità dalle forze abbattute, dalla cessazione dei

dolori, dal duro tumore delle parti, dal polío debole e frequente, ma uguale, dalla lingua rosa, luitra, e coperta da una muccostrà bianca, o alquanto fosca, e af-sai umida, dai denti egualmente umidi, e sordidi, dal fetore che esta e, e dalla poca sensazione di dolore che prova la donna nell'operazione. Dopo il parto, restando tumido il basso ventre, venendo la febbre, e riscontrandos uma lassitudine di membra, la diminuzione dell' emorragia ec. sono segni mortali, ma l'operatore non ostante non l'abbandoni, perchè non di rado avviene che resti salvata.

S. 402. Se ai fegni sopraddetti , si uniscono l' insenfibilità delle parti genitali ; l'intollerabile fetore , e l' umore parimente fetente che scorre dalle medesime parti; il feto, e la placenta putrefatta, e nera; il freddo dell' estremità delle mani, e dei piedi, e della faccia, unito ad un sudore sparso per tutto il corpo ; il tumore del basso ventre alquanto cedente, ma a poco a poco notabilmente aumentato senza dolore, e che per la forza dell'aria elastica rispinge la mano, che lo preme; la respirazione corta e piccola, che si fa a. poco a poco peggiore; il polfo piccolissimo, e chediviene di momento in momento più celere , finalmette intermittente ; la sensazione sul dorso incomoda, fimile a quella di una rottura, e maggiormente incomoda nei moti del corpo, e contraria al decubito; la paralifia de' piedi; una certa fingolar tranquillità di animo, e stupidità, senza alcuna sollecitudine, o cura degli oggetti esterni, malgrado lo stato pericoloso in cui si trova; i frequenti rutti, e singhiozzi; lo spontaneo vomitodi materia verde, e nera ( S. 181.) l'inghiottire le bevande con del rumore; gli occhi torvi, e la pupilla mòl- I to dilatata, ed immobile al lume; le labbra pallide; i denti, le fauci, e la lingua arida; lo sfintere dell' ano rilassato; varj muovimenti affannos, anzi convulsivi ; gli svenimenti; il sudore freddo della fronte, e altre

consimili cose dimostrano, che la donna è ridotta all' estremo per la cancrena già formata, e che vi è dutemere la morte nell' atto dell' operazione; perciò il Prosessore deve ricusare di operare, acciocchè non sia creduto aver egli ucciso la partoriente, la quale era impossibile di salvare.

\$. 403. Sappia certamente il medesimo operatore,

A Che non si deve negare ajuto a nessuna partoriente, quando il caso non sia evidentemente disperato (si consulti il \$, prec.).

Che alle volte si può fare l' operazione senza farne,

consapevole la malata.

C Nell'atto dell'operazione s'armi di fortezza d'animo, e di pazienza, quantunque fi prefentino grandi, impedimenti, e anche non preveduti.

D Non lasci la misera donna prima che il seto sia da,

elsa estratto.

E Procuri di estrarre il feto intiero, benche sia morto.

\$.404. Qualunque sia l' operazione da intraprenders, osservi

A Nell'atto dell' operazione che la partoriente non si

agiti con verun moto del corpo, nè con sforzi.

Acciocche la mano più facilmente penetri nelle patti genitali, la unga per di fopra con qualche materia grafsa; non già unga la palma, o l'interno della medefina, perchè con efsa afciutta più forte fi tengono gli. firumenti, o i piedi del feto; e già pur troppo è foggetta a divenite bagnata dagli umori che gemono dalle parti genitali. Se l'ingreffo della vagina è troppo afcutto. si am-

C Se l'ingresso della vagina è troppo asciutto, si ammollisca con qualche coia d'untuoso, e si taglino i peli

in caso che inbarazzino.

D Quando il collo della vescica sia premuto dalla parte del seto che si presenta per modo, che la partoriento, non possa orinare, si cerchi di rimuovere diligentemente, l'ostacolo, affinchè si faccia strada all'orina; e se questo, non basta, si estragga per mezzo della sciringa. In questa maniera si rende più ampia la strada, e si allontana il pericolo. L' impedimento però di orinare si dilegua bene spesso da per se, e naturalmente, allorchè l' operatore introduce la mano nell'utero.

E . La mano si porti dentro l'utero, se vi è questo biso-

gno, col metodo deferitto di fopra (\$.351.).

F. Gli orifizi troppo angutti della vagina, e dell'utero fi dilatino colla reiterata azione della mano, e con una nuova introduzione; se poi è rispinta dall'utero contratto dai dolori.

G L' operazione si faccia nell' intervallo dei medesimi, nel qual tempo l' utero è più rilassico, tanto nel caso di effettuarla colla sola mano, quanto coll' ajuto degli strumenti. Quando poi si tira fuori il setto, usate tutte le altre diligenze, l'ajuto dei dolori è molto utile. a Gli strumenti dei quali si serve, l'operatore si un-

ghino leggermente con olio moderatamente caldo.

\$. 425. L' operatore si può servire di quattro metodi per ettrarre il teto, quando non può essere spinto suori dalle ordinarie contrazioni dell'utero, cominciando dal mettere in pratica il più mite, e passando indi successivamente al più efficace, e forte.

I. Conside il primo nel tirar fuori il feto prenden-

dolo per i piedi .

II. Nel difimpegnare con gli strumenti il capo che si è presentato

III. Nel mettere in pezzi dentro l' utero il feto, che

non può uscire in altra maniera.

IV. Nel cavare il medefimo mediante il taglio dell' addome, e dell' utero.

Di quette operazioni però ne discorreremo in appresso.

\$. 403. Toito che l'operazione è compita, il fanciullo, qualora fia vivo, fi deve con tutta diligenza efaminare, e fi deve cercare di opporre rimedio a quei vizi, che che lo richiedono. Realmente queste operazioni, quantunque miti, e spedite, combinate essendo colla lentezza del parto, debilitano il feto; le più forti e lunghe per lo più lo ammazzano (\$. 389.). I fanciulli partoriti prima del tempo sono per il solito deboli.

\$. 407. Il fanciullo debole si deve subito ristorare; per

il qual fine fono efficaci le seguenti cose.

Dal tralcio tagliato, prima che si leghi, si lasci uscire un poco di sangue, che equivale ad una emissione del me . . o. In questa maniera si libera il cervello, ed "l torace da quell'abbondanza di fangue che vi fi trovalse, e che vi potrebbe fare una funesta congestione.

Gli s' introduca un dito in bocca fino alle fauci, e con elso si cavi fuori quella muccosità che vi fosse ammassata. In questa maniera si rendono libere le fauci per l'ingresso dell'aria ( \$. 313. ) e nel tempo stesso vengono follecitate e stimolate al moto della respirazione.

Il fanciulto s' immerga in un bagno d'acqua calda, resa più corroborante con una porzione di vino, quando così piaccia, ovvero gli si cuopra il capo, il torace, ed il basso ventre con pezze bagnate di vino caldo, fopra le quali ne sieno poste altre asciutte, e parimente. calde, ed il fanciullo fia tenuto in luogo e ambiente discretamente caldo.

4 La respirazione si promove in varie maniere, verbi grazia con la compressione delle narici, col sossiare in bocca; con lo stropicciamento aggiustato dei calcagni, per mezzo di spazzolette, o setolini adattati a taleufo; folleticando le narici, e le fauci con una penna, con un odore grave accostato alle medesime, come quello che si produce da una cipolla tagliata, o unqualche spirito chimico; con succhiargli le mammelle; coll' introdurre dell' aria o del fumo nell' inteltino retto : con premergli leggermente e continovamente il basso

ven-

ventre, e il torace, particolarmente se il sanciullo si tiene voltato sul suo ventre; con spruzzargli in saccia e in bocca del vino, o dell' aceto.

Fatte queste cose si può maggiormente risvegliare, promovendogli il vomito, lo che si produrrà stillandogli in bocca di tanto in tanto dell'acqua calda con zucchero, o l'ossimele scillitico, o del burro non salato.

Finalmente si ristabiliscono le forze con una moderata copia d'acqua mescolata con vino, e zucchero; con brodi lunghi non salati, e dati alternativamente,

finchè il fanciullo non sia capace di poppare.

Niente giova, anzi più tosto nuoce (si confulti num. 1.) se per ristorare il fanciullo lasciamo per troppo lungo tempo nell' utero la placenta col trascio unita per anco al fanciullo, o avanti di tagliargli il cordone immerghiamo il medesimo fanciullo nel vino, o in acqua calda.

S. 408. Se comparisce con la faccia, e il capo enfiato per la contusione sossera nell'escire, o cagionatagli dalla mano dell'operatore, o dalli strumenti; come pure se avesse i piedi lividi, per l'impressione del nastro col quale si è tirato suori dall'utero, gli s'involtino tali parti, o membra, in pezze inzuppate nel vino caldo, o in qualche liquore vulnerario. Si lasci escire ancorauna o due once di sangue dall'ombellico (s. prec. num. 1.). Con questi mezzi si rimedierà molto sacilmente a tali inconvenienti.

\$. 409. Suole alle volte ancora accadere, o per accidente, o per colpa dell'operatore, qualche frattura nelle membra del fanciullo; per esempio

Nelle mani, e nei piedi, allorche si rivolta.

B Nel braccio, che essendo fuori sia stato violentemente tirato,

C Nelle costole, quando venendo il feto per i piedi si prende per il torace, e facendo sopra di esso molta forza acciocchè si estragga il capo.

Nel-

Nella mascella inseriore presa per condur suori si-

milmente il capo.

S. 410. Queite forti di fratture si consolidano il più delle volte da per loro, ed in breve spazio di tempo, purchè una tal parte sia posta nella sua naturale situazione, e legata con fascia bagnata di vino caldo; o di altro liquore vulnerario, e si lasci in riposo.

S. 411. Facilmente ancora fuccedono nel fanciullo varie lussazioni, perchè sono meno profonde le cavità delle articolazioni, e molto lassi e deboli i legamenti. E ciò può seguire specialmente nei casi seguenti.

Nel rivoltare il feto, i piedi, e le braccia si lus-

fano con qualche rumore.

L' obliquità del collo del femore, il quale è ancora cartilagineo, fa sì che facilmente si separi dal corpo dell' offo; e se non vi si rimedia prontamente, il fanciullo rimane zoppo.

La mascella inferiore per lo più si lusta, quando si estrae il capo coll' introduzione delle dita nella sua bocca.

La pelvi del fanciullo, formata di più pezzi, che fi riuniscono per mezzo di cartilagini molto tenere, si sforma quando vien tirato per i piedi, ed una parte resta più d' un' altra ristretta allorchè sia tirato per un piede solo. Se si tarda a rimediarvi, il fanciullo rimane

con una gamba più lunga dell'altra.

Per la medesima ragione la spina del dorso si può incurvare verso l' una, o l'altra parce, se da una levatrice poco pratica fi tira il braccio, o fe uscito fuori, e l'altro restato dentro, venga nientedimeno tirato con violenza il tenero corpo del feto. Se la spina incurvata non si riduce immediatamente nella sua direzione naturale, un braccio resta più lungo dell'altro.

S. 412. Siccome queste lullazioni fono prodotte da cause leggiere, così si risanano facilmente, servendosa delle regole consuete, e senza indugio, per non dar tempo alle parti di confolidarsi in quello stato. Per esempio,

A La pelvi (\$.prec. lett. D) fi rimette al fuo posto per mezzo di una fascia, colla quale si ferma alla signocchio della gamba più lunga, e a poco a poco fi tira in sù.

B La fpina incurvata ( S. prec. lett. E ) fi riaccomoda. mediante l'avvoltatura di una fascia, e con l'ajuto

della mano.

### CAPITOLO XVII.

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE, NEL CASO
CHE IL FETO SI PRESENTI COL CAPO.

9. 413. IL capo, presentatosi il primo, e disceso nella cavità della pelvi, molto frequentemente rende difficile il parto, che anzi non si può compire se non con l'arte, a cagione della sua mole, e di qualche infermità, e parimente mala fituazione, e cattiva conformazione di altre parti del corpicciuolo, ovvero per gl' istessi inconvenienti appartenenti all'utero, alla vagina, ed alla pelvi, anzi provenienti ancora dalla stessa placenta, e dal funicolo ombellicale.

#### SEZIONE I.

DEL PARTO DIFFICILE E PRETERNATURALE A CAGIONE DELLA MOLE DEL CAPO.

S. 414. Benchè tutte le altre cose sieno nel loro stato naturale, e l'utero ed il capo sieno nell'affe della pelvi; nondimeno la mole del capo, quando supera di troppo la capacità della pelvi, e delle partigenitali, rende il parto vizioso.

•

145

\$. 415. La mole del capo può superare la capacità

della pelvi, e delle parti genitali.

I. Se la pelvi, quantunque ben conformata, e proporzionata nelle fue parti, paragonata però col rimanente del corpo della madre fi trova non offere nella giulta proporzione con il corpo di esta, mentre poi il feto e proporzionato alla madre (§. 12. lett. A).

II. Se il capo è ben proporzionato, ma i diametri coniugati della pelvi hanno qualche difetto ( \$. 12. litt. B

e feg. ) .

III. Se la pelvi ha la giusta formazione, e proporzione, ma il capo è più grande del dovere.

IV. Se non essendovi difetto nella pelvi, le parti genitali fono troppo anguste.

V. Se i difetti del capo, e della pelvi, e delle parti genitali fi trovano infieme combinati.

VI. Se altri vizj fi uniscono ai descritti.

S. 416. Il capo è troppo grande,

A Quando eccede la giulta proporzione delle altre parti del corpo.

Quando è mostruoso.

Quando è sformato e cresciuto per idropisia.

\$.417. Se trovasi disetto nella pelvi, o nelle parti genitali, o nel capo, la condotta che si deve tenere in consimil caso di parto è sempre la medesima. Per negare l'essistenza di simili parti, a torto si addurrebbe l'ammirabile proporzione che osserva la natura nella consormazione delle creature: poichè i mostri, le parti superflue, le mancanti, gli orisizi chiusti o troppo apetti, dimostrano, che alle volte la medesima si allorana dalle regole ordinarie. E quali ostacoli non apportan' eglino all'operatore i setti idrocesali, e le pelvi mal conformate (\$.12.)?

\$. 418. Sul principio in vero questo parto pare molto facile, se non che il tumore del ventre non cala, nè

l'ori-

l'orifizio dell' utero discende secondo il solito. La bocca dell' utero siegue l' asse della pelvi, e si arresta nell'apertura superiore di essa; si dilata ancora insensibilmente, per modo che viene ad occupare quali tutta l' apertura della pelvi. Le acque spinte innanzi dalla violenza de' dolori formano una grossa vescica, la quale, essi dolori raddoppiando, finalmente crepa.

S. 419. Tosto che poi la vescica dell'amnio è rotta, i fintomi che comparivano da principio favorevoli divengono funesti. La forza dei dolori, che nel parto facile, è bastante a far discendere il capo nella vagina, in questo cafo poco vagliono: poichè quantunque vengano dolori veementissimi, e frequentissimi, il parto si promove poco o nulla; il capo si ferma, s'inchioda dentro la pelvi, fi forma una vera paragonfofi, tocca e preme tutto il contorno della pelvi, anzi apparifce un corpo

continovato con essa.

S. 420. I differenti gradi degli ostacoli si riducono comodamente a tre. L' intervallo poi del tempo impiegato nel parto, la discesa più lenta o veloce del capo, e la compressione più o meno forte del medesimo, il trattenimento che fa nell' apertura superiore, o inferiore della pelvi unitamente ad altri vizi del parto, e lo stato delle parti genitali, o sane, o indurite per motivo d'infiammazione, la grandezza dei dolori ec. costituiscono la differenza di questi gradi fra loro.

S. 421. Nel primo grado certamente tutto è nei limiti della moderazione, e il parto non fi prolunga più di due giorni; la rotonda e larga forma del capo a poco a poco fi comprime, fi allunga, e prende la forma di cono, in modo che può passare per la. pelvi, con moto lento in vero, ma continovo; il refto del capo coll' occipite cala dall' apertura superiore della pelvi nella vagina, e da questa nell'inferiore, e nel seno esterno; il tumore che si forma nel capo del T 2

feto vivo è piccolo (\$.380.) il fito dell'utero, e del capo poco o nulla è discosto dall'asse della pelvi; il tralcio non, è punto avvolto intorno al corpo, e nessun altro vizio esiste nella corporatura del seto; le forze della pattoriente si conservano vegete; ottimo è il polso, e in ottimo stato, e poco infiammate sono le parti genitali (\$.399.4.400.) e per conseguenza senza timo e alcuno di cancrena, i dolori, benchè lenti, spingono avanti il capo sempre un poco più in ogni ssorzo...

S. 422. A questo primo grado si possono per lo più ridurre i parti delle primipare, le parti genitali delle quali si dilatano più lentamente, e con più difficoltà, ed in esse con lentezza il capo di tondo divien lungo, benchè la pelvi ed il capo sieno nel loro stato naturale; allora ne nasce un idrocesalo esterno, che si manifesta da un tumore molle, e ondeggiante, che si

prefenta avanti il capo.

, S. 423. Nel secondo grado la fola natura può terminare il parto, ma con esto funesto. La mole del capo supera molto la capacità della pelvi ; tardissima è la dicesa di esso nell'apertuta inferiore; si consumano più giorni prima di partorire; si richiede una: pertinacia di dolori grandissimi per produrre l'allungamento del capo; nasce sopra al capo del seto vivo un gran tumore, somigliante ad un altro capo; le parti genitali s' infiammano molto per la contulione, cioè l' orifizio dell' utero, la vagina, l' uretra, e lo stesso seno esterno, e non di rado ancora si cancrenano; i dolori divengono più gagliardi, e più frequenti, la testa ancora, quantunque compressa, rimane molto grossa, ed è spinta con grandissima violenza; anzi alle volte l'uretra, ed il perineo è malamente lacerato con fiero spasimo; la donna rimane in feguito sempre soggetta all' incontinenza dell' orina, o degli escrementi; o almeno, a cagione di una molto forte infiammazione; che si comunica per conconfenso anche all'utero, il puerperio diviene molto per ricoloso, e lentamente ritorna la forza all'uretra. Tali cose succedono ogni volta che è grande la

mole del capo, o che vi si aggiunge qualche altro con-

fiderabile ottacolo.

S. 424. Nel terzo grado il capo, o fia fininto da'dolori, o dall'arte, non può nella fua mole divenire minore delle aperture della pelvi, e per quelto anche i più gagliardi dolori, egualmente che l'inftrumento comprimente, divengono inutili. Queflo grado è di due specie.

A Se le proporaioni della pelvi fono viziofe nell'apertura fuperiore, il capo 6 arrelta fempre fopra la medefima, ed occupa maggiore fpazio della di lei circonferenza, o almeno la fommità dell'occipite differnde nella capacità della pelvi, avendo formato un confiderabil

tumore.

Dotte le medefine cole si osservano relativamente all' apertura inseriore, quando questa sia più stretta della superiore.

Le pelvi specialmente compresse ( \$. 12. lett. B seg.) e mal conformate, e gli altri ostacoli uniti, sogliono

rendere pessimo questo grado.

\$. 435. Quando fi trovano le condizioni del primo grado (\$. 421.) vi fono due pattiti ai quali potesfi attenere: uno cioè di rimetterfi totalmente alla natura, l'altro di ricorrere all'arte. Coll'indugiare, e col lasciar operate alla natura, posisamo sperate un elicissmo esto. La forza lenta de' dolori comodamente apre le patri genitali, e spinge avanti il capo sensa alcun pericolo, o della madre, o del, feto; la piccola infiammazione che gonfia le di lei parti genitali, dopo il parto da se stella vanisce, o cede ai moderati cataplasmi; il. piccolo tunore ancora, che gonfia il capo del fanciullo, con egual successo e prontezza si dissipa (\$.408.). Pertanto non

vediamo che cosa in questo grado ci deva determinare a ricorrere all' operazione, e di servirsi della tanaglia; avendo osservato bene spesso che essendo stati chiamati ad assistere varie donne inquiete, e impazienti per la tardanza del parto, in capo ad un'ora, o due per sola opera della natura, e senza ricorrere a strumento veru-

no, hanno felicemente partorito.

\$. 426. Frattanto coll' emissione del sangue, la quale qualche volta conviene rinnovare, l'operatore deve difendere la partoriente dall'infiammazione. La medesima deve ancora prendere cose diluenti, e si ristori con cardiaci (\$.341.) faccia sforzi moderati, acciocchè la natura meglio, e graduatamente possa condurre a fine la sua opera. Le parti già pur troppo naturalmente irritate, non si devono certamente irritare con molto riscontro, nè con soverchio brancicamento di mano.

S. 427. Tosto che il capo scende nell' apertura inferiore della pelvi, questa si rende più ampia con i mezzi da insegnarsi in appresso (S. 497.) acciocchè si faccia al capo una più comoda strada.

S. 428. Vi sono però de' casi ne' quali conviene terminare il parto colle tanaglie. Molti Professori celebri de' nostri tempi, e singolarmente di quei paesi, e città, nelle quali frequentemente si brama l'ajuto de' medesmi nel parto lento, anzi in qualunque, hanno per costume di liberare subito la madre dall' incomodo, e di provvedere al proprio onore e fortuna coll'uso delle tanaglie, le quali tanto più sono adattate per la gloria del Professore, quanto è più mite il grado di cuneazione, o inchiodamento. Le tanaglie in vero spediscono l'operazione, comprimono il capo, allungano quanto conviene il volume del medesimo, dilatano le parti genitali, e tirate dal Professore secondo le leggi dell'arte, suppliscono alla lenta azione de' dolori. Così senza dubbio è chiaro come si possa addurre, e con.

verità ancora esaltare un gran numero di operazioni, fatte felicemente colle tanaglie nello spazio di alcuni anni dal medessimo Professore. Noi però crediamo esfere utile il non fare questa operazione alla partoriente, quando non la richieda la necessità, e crediamo ancora in qualunque paese non esser lecito ai Professori di usare con tanta facilità gli strumenti, e le tanaglie, le quali non sono esenti da qualunque inconveniente. Le parti genitali dilatate a poco a poco dal capo, premuto graduatamente dalla forza de dolori natarrali, sossimo meno, che dalla tanaglia, e dal capo tirato con essa. Il capo del feto è esposto ancora a maggiori pericoli per la compressione della tanaglia, che per quella che può venirgliene dai predetti dolori.

\$. 429. Si farebbe male certamente se nel secondo grado, quando il progresso del parto è lentissmo, stessimo oziosi fino ad aspettare la forte infiammazione delle parti, che è pericolosa. In questa specie ancora fintanto che vi è speria di ulterior compressone nel capo, e le parti genitali non sono turgide per causa d'infiammazione, si può con le tanaglie tirare il capo, facendo discreta forza sopra di ello, essendo già allungato. Se si posta ricavare qualche utilità per parte della compressione prodotta dalla tanaglia, si conoscerà dal minor tumore del capo, e dalla rotondità del medessimo con pochissima acuminatezza nell'occipite, lo che è un indizio sicuro che la pressione de'dolori, quantunque di lunga durata, non è stata efficace a bastanza per comprimere esso capo e ridurlo conico.

\$.430. Se poi il capo è di già allungato, fe l'occipite è molto avanzato, fe gli ofsetti del cranio fono tra loro foprappoliti, fe vi è nel capo un gran tumore, fenza fondamento fperiamo una ulterior compreffione, o dalla natura, o dall'arte; imperiocchè chi potrebbe daffi ad intendere efsere fenza limi-

te la mutazione della figura nel capo, la mobilità delle parti, e l'eltensione delle piccole membrane, che unifono gli ossi del cranio ? Anzi il capo compresso talmente resiste ad un'ulteriore compressione, che se ostinati in questo stato lo prendiamo colle tanaglie, e lo triramo, le tanaglie stesse si ssormeranno, o si romperanno più tosto, che il capo si riduca in una mole minore. Se poi comprimiamo di più il capo, questa grandissima pressporimiamo di più il capo, questa grandissima pressone guasta l'organizzazione del cervello, ed uccide il feto: come ancora suole accadere nello stesso parto prolungato e laborioso, nel quale il capo resta compresso dentro la cavità della pelvi-

\$. 431. Si può certamente aver ricorfo alla tanaglia. allorchè il capo permette ulterior compressione, le parti genitali fono fane, e non rigide, o immobili per caufa d'infiammazione, e non serrano violentemente. esso capo. Chi mai introdurrebbe le tanaglie quando o la bocca dell' utero, o la vagina fascia e stringe il capo come un guanto molto stretto, e il capo stesso a somiglianza d'un chiodo talmente è incastrato nella capacità della pelvi, che non è permesso d'introdurre fra elso e le parti genitali in modo alcuno neppure una tenta? Ciò realmente non si può mai fare senza lesione di esse parti genitali, o della testa del feto. Molto peggio è ancora quando si tiri fortemente in giù le branche dello strumento, tutte le volte. che le parti genitali, che ferrano il capo, fono già gonfie, e rigide, per motivo d'infiammazione, e minacciano cancrena. Possiamo in questi casi spingere le branche delle tanaglie, e tirar fuori il capo, ma si ferisce il medesimo, sebbene questo instrumento sia fatto apposta per conservarlo, laceriamo le parti genitali, e cagioniamo una mortal cancrena, o i danni riferiti nel S. 423. quando le circostanze sono meno critiche.

\$. 432. Singolarmente fa d'uopo ricercare fe il feto

fia vivo, o veramente morto? Ogni volta che l'operatore è certo della morte del feto, specialmente quando non è sperabile un' ulteriore compressione del capo, e vi è una vera paragonfoli, ed una grave infiammazione, l'usare la tanaglia riesce pericolosissimo alla madre, perciò giudichiamo che allora fenza indugio si debba aprire il capo collo strumento, per diminuire la mole di esso, e liberare la madre da quel peso con una operazione sicura , e per essa insensibile. Questa è un' ottima regola in quei pacsi, nei quali si cerca l'ajuto del Professore molto tardi, nè si chiama se non passato qualche giorno, o quando il tumore infiammato delle parti genitali talmente stringe il capo, ridotto a forma di cono, che inutilmente fi penserebbe all' uso della tanaglia; nelle quali circostanze ancora quast mai il feto è vivo, avendo molto sofferto per la continova pressione, e per i tentativi che l'operatore suole aver praticato per estrarlo.

S. 433. Quando poi con qualche fondamento si spera che il feto sia vivo, il caso è più arduo, e si deve prendere la rifoluzione a norma delle circostanze. Stimiamo che a tutte le altre operazioni si debba preferire quella nella quale si taglia il basso ventre, che si chiama Parto cefareo, ogni volta che ci viene accordato poterla praticare, poiche può conservare la madre. insieme ed il feto . Ma questa operazione non è senza pericolo; richiede che la madre sia in tutte le fue forze, e che sia di ottimo temperamento, ne se può fare senza il consenso della medesima partoriente, e de parenti. Per la qual cosa è condannata. in quei paesi, ne' quali si costuma chiamare il Profesfore tardi, e quando le forze della partoriente fono abbattute per la lunghezza del travaglio, e già è nata nell' utero l'infiammazione, le quali cofe rendono questa operazione molto dubbiosa, tanto più che dalla

partoriente egualmente che dagli aftanti, anche in circostanze tutte favorevoli, tale operazione si pospone ordinariamente alla morte, dal Professore annunziata. e fatta intendere come certa.

S. 434. Ogni volta adunque che il Professore: none può fare il taglio cefareo, o deve lasciare la partoriente senza tale ajuto, ed abbandonarla alla sorte; la qual risoluzione non sarà presa mai da un uomo. faggio, essendo essa fatale egualmente alla madre, che al feto; o fivvero deve con lo strumento aprire il capo al feto, e quantunque vivo, che peraltro raramente lo è; deve facrificarlo per la vita della madre: noi fenza dubbio giudichiamo esser molto meglio che perisca essofolo, e non con esso la madre ancora. L'apparente. crudeltà della rifoluzione viene in gran parte mitigata dalla necessità. E chi non confesserà, che la ranaglia stessa è più pericolosa alla madre, ed al feto (5.430.) dello strumento col quale si eseguisce la perforazione.

del capo nelle descritte circostanze?

\$. 435. Tutte le volte che per l'effettuazione del passaggio vi è luogo alla compressione del capo, un simil parro si riferisce al secondo grado, perche nel terzo grado non vi è speranza alcuna di favorevole esito, volendo far uso della tanaglia. Le circostanze poi fopra esposte decidono se si debba tagliare l'addome, o aprire il capo. La pelvi angusta, che effettivamente non ammette la mano dell'operatore, molto meno concede passaggio al feto, quantunque col capo compressoe assortigliato, perciò ella è una circostanza che indica la necessità dell' operazione cesarea. In questo parto la natura non fomministra ajuto veruno, ma piuttosto la continovata pressione e gli sforzi abbattono le forze della partoriente, e inducono la cancrena nelle parti genitali. - \$. 436. In qualunque specie di parto certamente sono nocivi e superflui i rimedj volgarmente giudicati

efpel-

espellenti (\$.337.) quelli inoltre che agitano, e irritano il Jangue; sono in questo grado all' eccesso dannosi, paichè accrescono l'infiammazione, e cagionano spassimi nel baso ventre. Con imedicamenti locali emollienti poi si sperie il tempo intustimente il foli strumenti tolgono la cagione del male, e con la compressono il acasione del male, e con la compressono il acasione del male, e con la compressono il acasione del male, e con la comla mattre.

3. 437. Intorno all' uso degli strumenti, seno poi questi tranaglie, o perforatori, si osservino le seguenti cautele, oltre de dette di sopra nel Cap. XVI.

- A Con gli frumenti uno fi può imposselsare della tella del fetto più comodamente quando. è giunta all'apertura inferiore; di quello sa quando si trova nella superiore; perciò, se la matura del parto lo permette, l'operatore procuri di aspettare una stal dicela. Se il parto poi non permette quelta tardanza, benche ciò riesca di maggior fatica, si deve titar suori con gli strumenti il capo; ma quando l'orifizio dell' utero sia aperto so-talmente.
- B. L'operatore prenda con una mano lo firumento, e coll'altra ilo .conduta pel .feno efterno, e per la vagina; fervendofi per guida quando .faccia d' uopo, del dito indice.
- C Prima d'introdurre lo firumento riscontri col dito i la parte del capo fulla quale ei deve esso firumento appoggiare.

5. 438. Non ogni stanaglia è egualmente ibuona per tale effetto.

1. Quella llunga se lifcia di Giacomo Ruerrio s' introduce meno comodamente, per avere, de branche collegate, e i manichi piccoli, e per effere, some file dettoi, diritta e lifcia non ferma, ne tiene quanto bifogna la O sefia. A quefa fi potrebbe anche riportare forte quella di SLEVI di PUISSEAU, diffERED e di BURTON. Le tanaglie adoprate dai Sigg. PALFYN, GILLES, LE DOUX, PETIT, GREGOIRE, SOUMAIN, DUSSE!, MESNARD, BING, RATHALUW, e SCHLICHTING, ROONBUYSEN, hanno il comodo per l'introduzione, avendo le branche feparate, o difgiunte, ma per la curvatura delle cucchiaie, per gli anelli, e per il modo col quale fi riunifcono nelle branche, non lafciano di avere i loro difetti.

Altri migliorareno le cucchiaie, avendovi fatte delle aperture, e refa la curvatura proporzionata alla formadel capo. Senza dubbio di quefta natura fono le tanaglie di CHAMBERLIN, di CHIAPMANN, di GIFFARD, di FREKESIO, di GREGOIRO, il figlio, e di LEVRET.

4 : Lo Smellie! perfezionò ancora di più la congiunzio-

ne delle branche, ed i loro anelli.

LEVRET ingegnosamente incurvò l'estremità delle cucchiaie traforate, e le rese più adattate alla forma della pelvi, e probabilmente da ciò ne sarà derivata la sa-

\$. 439. Quando si deve tirar fuori collo strumento il capo dalla cavità della pelvi, sistato dietro all'apertura inferiore di ella, possimo servirci di una tanaglia più piccola, e più corta, come è quella di SMELLIE' (\$. prec. num. 4.) la quale, certamente

A Essendo nella sua lunghezza minore d'un piede con

fomma facilità si regola

B Avendo i manichi grossi, e molto larghi, questi si
prendono bene. Si posono anche fermare con un nastro, se così ci piace, nella loro incavatura, che rimane all'estremità de medesimi; ciò perattro non è assolutamente necessario per maneggiar questa tanaglia. Veda.

Tav. XIII. Fig. 3.

C La femplice congiunzione forma facilmente la riunione, mediante i denti e l'incastro dei tronchi delle branche, senza detrimento della siabilità.

I cuc-

D I cucchiai forati, fatti con laminette fottili nell'estremità, e comprese, e che dalla congiunzione fono divergenti, sormando un angolo curvilineo, prendono bene il capo, e lo premono, se sono lavorate colle dovute proporzioni. Preserirei sempre questo strumento nudo e unto con olio (5. 404. lett. H) al medesimo coperto con pelle benche sottile.

'\$. 440. Se poi il capo decsi estratre dall' aperturafuperiore della pelvi, le tanaglie corte e diritte non arrivano più in sù delle tempie del capo, nè in quel fito prendono il medesimo con stabilità e sicurezza; onde allora si debbono usar le tanaglie che abbiano,

A - Branche più lunghe.

B Curve nell' estremità, alla maniera di LEVRET ( S.

437. num. 5.) Ved. Tav. XIII. Fig. 2.
Nel rimanente lavorate come le tanaglie (\$ preced.).
Mancando però quette fi prenderanno altre, quantunque di maggiore imbarazzo e fatica per l'operatore.

S. 441. Si osservi, intorno alla maniera di adoprare

la tanaglia, quant' appresso.

S' introduca una branca dopo l' altra fino alla re-

gione delle tempie.

La prima branca si conduca verso quella parte, alla quale il capo si appoggia meno, indi lentamente e con destrezza si conduca nella parte opposta, girando la circonferenza della pelvi che meno resiste. Si può ancora introdurla a dirittura nella parte più stretta.

3 · In questo sito la branca o vi stà da se stessa, o si

tiene da un' astante.

4 Dipoi l'altra branca s' introduca nella parte più

larga .

Si habbia l'artenzione di accostare la cucchiaia della tanaglia più alla testa, che alle parti genitali, per timore di non recare ad esse offesa.

6 Ciascheduna di queste branche si porterà con dire-

zione obliqua sino alla regione del mento, lo che si conoscerà dalla lunghezza della parte, che è stata, introdotta, e dalla mancanza di resistenza nello strumento. Le branche, quando si tirano, cascano da sestesse verso il perineo, se non sono introdotte a bastanza.

Le punte si dirigeranno per quanto si può verso la, parte anteriore della pelvi la congiunzione inclini

verso il perineo.

Recognition de la loro unione, e si legheranno, se così piac-

cia, con un nastro forte.

Con una mano fi prenderanno fortemente i manichi, applicando l'andice ful luogo dell'unione, coll'altra fi relpingeranno le parti gentali dilatate. Se un'affante fa ciò, l'operatore con una mano prenderà i manichi, con l'altra i luoghi della congiunzione.

10 La donna si terrà ferma dai circostanu , acciocchè non venga dietro alle tanaglie quando si tirano.

11 L'operatore dovrà tirare le tanaglie, comprimendole fortemente, e girandole nel tempo ilefso con moderazione, e deftramente, come fe tolse uno fitumento da traforare (vale a dire come fi farchbe con un fucchiello); in quella maniera le parti cedono meglio al capo, e allo fitumento.

12 Primieramente si farà calare il capo, che trovavasi alto, nella capacità della pelvi, reprimendo nell'atto del tirare il perineo con quella parte stessa della ta-

naglia ove relta la fua articolazione.

13 Si tratterrà per qualche momento fermo per ripren-

der forza, e per dare animo alla donna.

14 Se a caso le tanaglie si scottino in tutto, o in parte dal capo, di nuovo le riapplicherà, e nuovamente le tirerà.

Z 5 Continoverà a tirare leguendo l'alse della pelvi finche l'accipite non farà entrato nel feno. 16 Finalmente alzerà la tanaglia verso la finfisi delle offa del pube, e l'accosterà talmente, come ad un punto d'appoggio, finchè il fincipite, e la faccia nonesca suori dal seno esterno.

17. Se con fagacità in quest' operazione si manderà dietro alla testa più che fara possibile il perineo (\$. 311-

lett. C) l'operazione riescirà sbrigativa.

18. Quando ci serviremo delle tanaglie curve (. prec.) debbonsi introdurre per tal modo le branche, che l'estremità convesse, a somiglianza della pelvi, sieno appoggiate alla curvatura dell'osso sacro, le punte poi sieno dirette agli ossi del pube. Per la qual cofa se acaso si voesse converte la prima branca dal lato più largo nel più stretto (num. 2.) si faccia che la parte convessa della tanaglia guardi nell'introduzione le ossa della tanaglia guardi nell'introduzione le ossa della tanaglia condotta nel lato oppoposto da se stessa si voge verso l'osso sacro. Tutto questo però si farà colla dovuta attenzione (num. 7, e. 16.).

\$.442. Quando le tanaglie non potranno comprimere e far forza ful capo per la di lui grandezza (\$.430. e 435.) fi ricorrerà alla perforazione del medefimo, col metodo conofciuto e tenuto fino da Moschiona, dando così efito al cervello, e diminuendo per confeguenza il volume del capo medefimo. Gli

strumenti per effettuare tal cosa sono:

A In caso di necessità uno si può servire delle forbici grandi, e sorti, colle quali si ssonderà il cranio e dilatandone i manichi si renderà più ampio il soro che si è satto. Non di meno sono più atte a sar ciò quelle di BING, e di SMELLIE'. V. Tav. XIII. Fig. 4. Quelle curve di WALBAUM penetrano non solo nella parte molle del cranio, ma ancora sono capacia tagliare gli ossi del medessimo.

Lo scalpello, o qualunque altro coltelle acuto, tanto

tagliente da ambe le parti, che da una sola, se non si dirige con somma caurela, facilmente offende le parti adiacenti, e suole essere troppo debole. Migliore associatamente è per quest'uso il coltello inguainato.

C Gli strumenti perforatori di MAURICEAU, e di MES-NARD, benchè sieno più sorti che non è lo scalpello, posono egualmente offendere le parti. Quello di SIMP-SON offende la mano dell'operatore, e si maneggia con più difficoltà. A questa specie si può riferire l'oneino

à due punte di ALBUCASI.

D I trapani o perforatori copersi di DENYS, d' OULDIN, e di FRIED non possono offendere le parti vicine, esfendo inguainati e quando sono bassantemente forti, particolarmente se sieno forniti di molla comequelli di DENYS, e di OULDIN, aprono, e tagliono infeme bensissimo il cranio.

E Quando il feto sia putrido si può alcune volte sfone dare la fontanella molle e debole col semplice dito. \$. 443. Acciò non si apporti veruna offesa s' introdurrà lo strumento, col quale si vuole effettuare la per-

forazione, nella feguente maniera.

L'indice della mano finistra si sermerà se è possibile sulla fontanella, o almeno fra lo spazio di mezzo

alle due ofsa;

B Colla guida di questo dito si porterà lo strumento nel medesimo luogo, e si condurrà con le sopraddette cautele, acciocche le parti vicine non restino danneggiate (\$. 437. lett. B e C).

Puntato che sia alla parte non ossea, ma membra-

nosa, con forza vi si fara addentro penetrare .

D Introdotto lo fcalpello, o il perforatorio, o il trapano coperto, fi moverà per ogni banda acciò l'apertura venga a farti maggiore. Le forbici ordinarie dilatono, quelle di WALBAUM tagliano.

Col dito indice della finistra mano si accompagnerà

fempre lo strumento dovunque si porti, e si terranno lontane le parti adiacenti della madre, che si potessero fare incontro.

\$. 444 Siccome gli offi della calvarie foptapponendofi gli uni sopra gli altri, possono chiudere l'apertura stata fatta nel cranio, si cercherà d'impedire ta-

le inconveniente. Perciò

A Si spingeranno col dito gli ossi del cranio , che si presentano i primi; c' impastroniremo dei medessimi, prendendoli fra due o tre dita della mano, e si smoveranno da ogni banda per poterli tirar fuori. Conquetto mezzo si renderà più ampia l'apertura.

B Altri configliano a rompere, ed estrarre le ossa con una tanaglia piccola, e sorte. Così inculcò Ipcocatte, ed Albucast ci diede la figura di cerre tanagliette, colle quali a suo tempo si metteva in pezzi il cranio del feto. Ciò può anche ottenersi colle tanaglie di Schu-

RER, di MESNARD, e di MITTELHAUSER.

C M. FRIED per ridurre in pezzi gli offi del cranio propone una specie di sega.

D M. WAULBAUM per questo medesimo effetto loda le forbice di sua propria invenzione.

\$. 445. Quefte cofe eleguite,

Spello accade, che il cranio, venendo a restar compresso per la violenza de dolori, prema il cervello, e lo faccia escrie per la fatta apertura, e lo stello capo pure sia mandato suori come nel parto naturale.

Ma se i dolori sieno affatto cessati non si comunica alcun moto al capo, onde è necessario ricorrere ad al-

tri ajuti dell'arte.

\$. 446. Ecco quanto giova a fare in questo caso.
A In primo luogo si tenti se preudendo il cranio colle dita piegate a guisa d'oncino si possa tirare e comprimere la testa in modo da fare uscire il cervello.

B Riescendo vano questo artifizio si cavi il cervello con la cucchiaja. X Se

Se con tutto ciò il capo non viene, si tirerà il

feto per mezzo delle tanaglie.

D L'azione delle tanaglie si rende più sorte, se in quel tempo, che l'operatore tira le medesime, un'astante abbia cura di comprimere, e tener sisse come devono stare le ossa del capo.

Quando il capo sia troppo estenuato e spianato, non si può prender bene colla tanaglia; perciò se è possibile si disimpegnino le braccia del sero, le quali daranno tutta la facilità all'operatore per poter tirare,

ed estrarre il medesimo.

Si tira ancora il cranio mediante un oncino, introdotto nel gran foro dell'occipite, o nel margine frontale dell'orbita degli occhi. Può l'operatore nel tempo ftesso prendere colle dita dell'altra mano uno degli ossetti del cranio, o tutto il capo, per fermarlo, o tirare un braccio, se a caso trovasi disimpegnato.

G Ancora due oncini curvi, uniti insieme a guisa di tanaglia, si possono introdurre nel capo, e tirarlo; Tali sono gli oncini di Mesnard, e quelli corretti di Smel-

LIE'. Ved. Tav. XIV. Fig. 1.

Tosto che il collo non è molto lontano dall'orifizio esterno della vagina, l'operatore può prendere il capo o per la bocca, o pel mento, o per la nuca, e tirarlo suori.

Può esso ancora, quando il capo è calato nel seno, con una mano reprimere il perineo, e coll'altra sar

faltar fuori il capo come una fava dal guscio.

S- 447. Sono à proposito ancora altri generi di strumenti, quando il cranio sia diminuito

MESNARD vuole che si estragga il capo colle tanaglie da esso inventate. Io per altro credo che ciò appena si possa fare senza cagionare la frattura delle ossa del capo; e allora lo strumento perde la presa e diviene inutile.

Ц

B Il tira-tella di MAURICEAU, è flato riconofciuto molto ingegnofo ed elegante; ma non vale parimente niente, perchè fpezza il cranio; quello di BURTON ha lo fleffo inconveniente.

Volendo introdurre il nastro, col fine di passarlo sopra il mento per tirare la testa, non si può questo eseguire senza uno strumento, che ve lo accompagni: con l'aiuto poi tal nastro ha qualche utilità.

\$. 448. I foli oucini, se talmente s'introducano, che il per la serita sutta da essi il cervello esca in pocal quantità, come suole accadero, o non esca punto, non diminuiscono la mole del capo ... Se poi l'apertura di essi si tamanda fuori il cervello, si sa certamente il vuoto, per cui si può comprimere il cranio, e togliere la causa dell'impedimento; nondimeno eno producono sempre questo vantaggio, ne si applicano con tutta la ficurezza, e sicilità, perchè scappando offendono la patroriente.

## CAPITOLO XVII. SEZIONE II.

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE
A CAGIONE DELLA SITUAZIONE OBLIQUA
DELL'UTERO.

5. 449. Quado l'affe longitudinale dell' utero noncorrisponde all'asse della pelvi, l'utero si
dice situato obliquamente: per la qual situazione nafee il parto difficile, e preternaturale, e perchè il capo
del feto, il quale trovasi nel medesimo asse, e che è
spinto verso la pelvi, incontra un ottacolo, straordinario.

5. 450. Per lo più sono incerte le cagioni producenti
X 2

l'oblil'obli-

Despera Consul

l'obliquità dell'utero . Nondimeno possiamo conside-

La primitiva conformazione, la quale scosta l'utero dall' affe della pelvi verso un' altra parte, come ci fanno conoscere le osservazioni fatte sopra uteri di tal natura nelle donne giovani. Da ciò fenza dubbio nafce una naturale disposizione al parto difficile di questa specie.

Diversi vizi delle parti genitali , i quali abbiano scostato dall'asse della pelvi l'utero, specialmente disteso nel tempo della gravidanza. Tali vizi fono l'utero collocato tanto alto, che la cavità della pelvi non possa cooperare alla fua buona fituazione. La viziofa figura della pelvi, particolarmente la troppa stretta, lo scirrodell' utero, la cicatrice, il farcoma ec-

C In una donna che sia gobba l' utero si allontana dalla situazione naturalmente buona; la pelvi si trovapiù alta in un lato che nell' altro, donde procede chenel tempo dei dolori il feto grandemente premuto dalla violenza dei medefimi tenda e vada a calare nella. parte più bassa.

La violenza cagionata all' utero dall' intestino retto, e dal colon per la finistra parte, e dalla vescica orinaria, a motivo di quanto può in queste parti essercontenuto.

L'attaccatura della placenta fuori del centro del fondo dell'utero, la quale fa che il corpo del feto fia collocato nell' opposta parte, e l' utero ivi più si distenda.

. \$. 451. Alcune volte in vero quella obliquità è semplice, altre poi è unita con altri diversi vizi del parto, particolarmente colla strettezza della pelvi ( S. prec. lett. B) nel qual caso il parto suol esser pessimo.

S. 452. La medesima direzione obliqua dell' utero nell'atto del parto produce un effetto diverso da quello, che produce la retta, e principalmente sveglia quei dolori, che si chiamano spurj.

5. 453. Le cose contenute nell'utero, premendo nel fegmento inferiore, svegliano i dolori del parto (\$. 100.) Lo stesso accade quando l'utero è situato obliquamente. Siccome poi la direzione dell'utero non combina. coll'asse della pelvi, nè l'urero stesso fa la minima refistenza per dirigere verso quest' asse l' efferto della sua contrazione; questo effetto per conseguenza si deve spiegare in un luogo dove non vi sia resistenza, vale a dire verso quella parte della matrice che si trova compressa tra la pelvi, e la parte del feto che si prefenta la prima. Il rimanente poi del fegmento inferiore, che dalla parte del feto che si presenta non resta premura, nè si assottiglia, vien dilatata meno, e più lentamente dell'altra. Pertanto è manifelto, che l'orifizio da questa contrazione dell'utero non si apre bene, nè l'utero è spinto nella vagina.

9. 454. Pertanto il dolore spurio si conosce,

Quando col dito introdotto in tal tempo non fi puòcomodamente giugnere a toccare la vescica dell'amnio piena d'umore, nè il capo, nè qualunque altra cofa contenuta nell'utero -

Quando l' orifizio del medefimo utero non si apre . e non si allarga bene secondo il solito, ma alle volte

più tofto fi riftringe-

.: Quando l'utero col feto non discende nella vagina. \$. 455. La stessa sensazione ancora del dolore spurio

è diversa da quella, che risveglia il vero...

Imperciocchè il dolore vero incomincia nella regione de lombi, e discende verso le parti pudende. Il dolore spurio non si stende tanto, ma gira intorno all'

apertura: fuperiore della pelvi-

Il vero ancora è più veemente, e più acuto a cagione della ineguale contrazione dell' utero, e di una somigliante pressione della parte che si presenta. Principalmente il dolore tormenta quella parte verso la quale è fpinto il capo , stendendosi fino agl' inguini ; ed alle cosce.

8. 456. Si offervano differenti gradi di obliquità dell' utero, perciò, fecondo che la porzione del capo che riguarda la vagina è maggiore, o minore, ne nafce.

un differente efito de' dolori fpuri :

S. 457. Quando l'affe dell'uteris continovato cade dentro la vagina, e una porzione del cranio maggiore della metà riguarda la vagina; i dolori fpurì a poco a poco fi mutano in veri. Imperciocche la fucceffiva contrazione dell'utero, premendo il capo contro i le offa della pelvi, affottiglia a poco a poco la maggior parte del margine del di lui orifizio; onde 'il réfto 'indebolito' refifie così poco, che finalmente dalla contrazione del corpo dell'utero è fuperata la refiftenza, fi affortiglia il margine, il capo fi deprime, nafocino i dolori vezit, il parto fi promove, e fi comprige: 'i'o'i

\$. 458. Che (è poi l'afse continuato va a terminare fopra il margine fuperiore della pelvi; e una porzione del capo minore della metà riguarda la vagina, contraendofi l'utero, il capo è fucceffivamente fpinto di più nella pelvi, l'orifizio dell'utero più fi ferra; e il parto non fi compifee in nefsuna maniera coll'ajuto della propere della presenta della presen

la fola natura.

S. 459. Si offerva che questo male può terminare in due maniere.

Ritorna l' equilibrio dell'azione dell'utero; fi diminuifono i dolori, e affatto cefsano, l'utero compresodal peso del capo s'infiamma', il feto muore intemecolla madre, ovvero si risolve in putredine colle membrane, e allora ha esto a traverso di un'ascesso.

In tale occasione la forza de'dolori non si mitiga, il capo è premuto contro l' utero, la sostanza di questo

fi assortiglia, e finalmente si rompe.

S. 460. Allorchè l'asse dell' utero è diretto verso il bor-

bordo superiore del bacino, o sia della pelvi, in modo che si possa solamente toccare intorno la metà dell' orifizio, e che la testa forzi egualmente sopra l'orlo dell'una, e dell'altra banda, le cose restano senza avanzare in quello stato, e la testa non può portarsi nè innanzi, nè indierro, e finalmente i dolori, venendo a poco a poco a diminuire, del tutto cessano.

S. 461. Il parto in questo stato di cose può avere.

tre efiti diverfi ..

L'utero compresso tra il cranio e la pelvi s'infiamma, e muore il feto insieme colla madre.

Se l'asse dell'utero si muove verso la vagina, accade

il parto descritto al \$. 457.

Se il medefimo asse sale, tende colla sua direzione più alto che non è il bordo dell' apertura fuperiore della pelvi, e ne fegue la specie del parto descritto al

S. 458. c 450.

- S. 452. I dolori del wentre nati dalle cagioni accennate di sopra al \$. 266. e che sono da mitigarsi con l'appropriato e parziale loro metodo, non si devono confondere coi dolori veramente spuri, poichè quelli non cagionano alcuna mutazione nel corpo dell' utero, e suo orifizio, non attaccando realmente esso utero. Laonde
- A Nel tempo che tormentano miserabilmente la partoriente, polta la mano fopra il basso ventre si trova l' utero molle, e rilassato, il quale, quando è contratto dal dolore del parto, diviene stirato, rigido, e duro a somiglianza di una pietra (\$. 178.).

B ... Alle volte questi dolori del basso ventre ostinaramen-

te occupano un folo luogo, altre girano.

Il polfo da quelli non è alzato, ma piuttofto è contratto .

La faccia non si accende. Ε

Nè la partoriente è stimolata a sforzarsi.

Alle

F Alle volte la diarrea che sopraggiunge, più chiaramente dimostra la natura e origine degli accennati dolori.

\$. 463. Alle volte ancora si osserva una varia vicenda di dolori, talmente che si risenta ora un dolore spurio, ora un dolore simile ai veri, che deprima il feto, ed ora un dolor colico, quale tormenta la donana. Questa variazione produce i dolori misti, o equippoi.

§ 564. Nel tempo in cui la partoriente è tormentata dai dolori spuri, o dai dolori colici, non deve fare aforzo veruno; mentre ella non sarebbe altro, che perdere invisimente le forze. Tosto che poi i dolori spuri fi cangiano in veri, giova che la partoriente coi suoi sforzi gli accompagni, e gli promova.

\$. 465. Ma a baltanza si è parlato de' dolori spuri; onde torniamo a parlare dell' obliquità dell' utero, la quale si può conoscere dai seguenti segni più generali.

A Nel tempo della gravidanza.

Il basso ventre della donna gravida sollevasi più, e più resiste nella parte occupata dal seto, che nell'opposta, la quale contiene la placenta, onde il basso ventre è meno prominente nel mezzo, anzi alle volte si sentono due tumori uno maggiore, e l'altro minore, e fra questi rimane uno spario depresso.

La donna ivi sente maggior gravezza, ed ivi si sa più vigoroso e frequente il moro del fero. Alle volte ancora dalla parte ove posa il setto sono più gravi gl'incomodi, ed accidenti accennati al S. 153, come sa-

rebbe l'enfiagione dei piedi , le varici ec.

L'orifizio poi dell'urero riman voltato alquanto verfo la parte oppoita; fi guardi perciò il Profesiore, mancando della giunta cognizione dell'asse della pelvi, di eredere obliquo l'urero per estere soltanto voltato con l'orifizio all'indierro.

4 L'apertura esterna dell'orifizio rimane chiusta, stret-

ta, e grossa per più tempo, che quando l' utero è fituato nell'asse della pelvi.

S. 466. B Avvicinandosi il Parto,

1 La testa arrestata da un ostacolo osseo, poco può feendere per conseguenza nell' apertura superiore della pelvi, ed impedisce che il basso ventre possa calare (S. 176.).

Laonde con maggiore difficoltà la levatrice può arrivare il capo del fanciullo.

\$. 467. C Nello stesso parto.

I dolori spuri, a norma del grado dell'obliquità dell' utero con più frequenza e sorza assaliscono la par-

toriente ( S. 453. ) .

La vescica dell' umore dell'amnio, la quale nella situazione retta dell' utero è corta, e largamente distesa, rappresenta comunemente un segmento, o porzione di una grossa sfera; ma trovandosi l'utero in un maggior grado di obliquità, pende assai lunga, meno dittesa nella larghezza, ed alle volte rassomiglia un intestino pendente dall' orifizio dell' utero : anzi alcune volte è spinta affatto fuori della vagina, e ciondola fuori delle parti esterne a foggia di una pera. Questa vescica prendendo la configurazione dell'apertura, o spazio uterino, deve esser larga, e circolare, allorchè l'utero è diritto; perchè la testa, riempiendo allora tutta l'apertura superiore della pelvi, impedisce che l'umore dell' amnio scenda in gran copia, e questo rende la vescica più corta. Quando poi l' utero è situato obliquamente, l'umore dell'amnio è spinto verso quel lato in cui si trova minor resistenza, ivi si aduna, e la fuddetta vescica prende una figura bislunga.

Per la ftesa ragione questa vescica si rompe più prefto del dovere, e si versa l'umore contenuto. Imperciocchè le fibre delle membrane essendo distese non solo da una forza ineguale, ma ancora eccedente, epresso spesso premute contro le ossa, non possono certamente resistere, ma cedono alla forza che le distrae.

Dopo il primo sgorgo del fluido dell' amnio, seguita quetto a sgocciolare anche in appresso, non essendo impedito dal capo, che si presenta, e che non anche tura o sigilla tutta la superiore apertura della pelvi.

Verfato poi questo umore non rimane quasi costa, alcuna che posa stendere ed estenuare il fegmento inferiore dell'utero, e farlo scendere nella vagina; e l'azione dei dolori non estettuandosi secondo la direzione dell'asse dellore per la serio dell'asse dellore per la serio dell'asse dello dello

Per tal cagione il capo scende lentamente, dimora più lungo tempo sopra la pelvi, e più difficilmente si

tocca col dito.

Quando, ancora il capo incaglia, e fi trattiene in uno dei due lati, non tura tutta la pelvi, e perciò lafcia nell' oppolia, parte uno fpazio vuoto in modo, che tra il capo, e le offa della pelvi fi può frapporre tutta la mano, o almeno alcune dita. Da quefio ipazio ancora efce fuori qualche volta il tralcio.

S. 468. Il tumore che formafi nel capo del nato fanciullo dopo un parto laboriofo non occupa il mezzo del vertice, o dell'occipite, come fuccede quando l'utero è dritto, ma bensì fi forma in quel lato che puntò e

restò forzato contro le offa della pelvi.

\$, 469. Gli accennati fenomeni generali fi possono applicare a tutte quante le diverse specie di obliquità; tutte quante però si possono considerare e ridurre sotto le quattro specie seguenti.

Quando l'atero è obliguamente situato verso la parte anteriore del corpo della madre. Ver-

Verso la parte posteriore. Verso il lato destro.

Verfo il lato destro.
Verfo il lato sinistro.

Fra queste quattro specie vi sono le intermedie.

\$. 470. Quando l'affe dell' utero prolungato forma coll' orizzonte un angolo più acuto, che l'affe della pelvi, e che il fuo fondo per confeguenza è portato troppo in avanti; da questa situazione ne nascono principalmente i seguenti senomeni.

L' Addome diviene voltato, e pendente fopra le ossa del pube, e tanto, fino ad avanzarsi a riposare sopra le cosce della donna stando essa sedere, la qual cosa ca-

giona alla medefima un incomodo pefo.

B Gl' ipocondri meno tesi, e meno ripieni.
C Il capo del seto rivolto verso l'osso sacro-

D L'orifizio ancora dell'utero guarda l'osso facro.

E Il medefimo si sente difficilmente, e non senza alcune volte l'introduzione nella vagina di tutta la mano. L'introduzione poi del dito nell'orifizio è molto difficile, e soltanto vi si può condutre e introdurre torto.

F In un grado di obliquità grande, per la compressione della vescica, ne nasce la soppressione o l'incontinenza

dell' orina.

G L'occipite è spinto verso l'orifizio; perchè la sommità della testa, essendo premuta contro l'osso facro, l'impulso dei dolori, quando il seto è ben situato nell'utero, sa scendere l'occipite.

Le accennate cose meglio si conoscono sullo stesso principio del parto, prima che i dolori abbiano mu-

tato lo stato delle parti.

\$. 471. Quando l'affe prolungato dell'utero forma coll'orizzonte un angolo meno acuto di quello che forma l'affe della pelvi, allora il fondo dell'utero fale, più in alto verfo il torace.

A II fondo dell' utero volta in maniera verso il dia-

framma, che la elevatezza del basso ventre si manisesti molto alta, ma meno prominente in suori, o sia più

spianata.

B Il ventricolo poi, ed il diaframma resta compresso, e viene impedita la digestione, e la respirazione; perciò verso il termine della gravidanza nascono dei vomiti maggiori, difficoltà di respiro, e particolarmente la inspirazione più corta, e fitta.

Il capo premendo contro le ossa del pube, e pigian-

do l'uretra, cagiona la soppressione dell'orina.

D La regione del pube fi trova rutta tesa, ed elevata, a morivo della pienezza che vi produce il capo, e la vefcica: e pigiata che sia duole ancora molto sensibilmente. E L'orifizio dell'utero sacilmente si tocca.

La fontanella fi prefenta alla bocca dell'utero in vece

dell' occipite.

\$. 472. Questa specie di obliquità nasce specialmente dalla tuberosità dell'osso facro troppo vicina alla sinsisi delli osso facro troppo vicina alla sinsisi delli ossi dalle vertebre de'lombi piegateverso la parte posteriore, unendovisi molto frequentemente l'angustia della pelvi, e l'obliquità laterale.

 473. Questa medesima specie di situazione, in circostanze d'altronde eguali, è peggiore della precedente, come la struttura della pelvi, e l'esperienza lo dimo-

ftrano. Perchè

Per poco che la testa si porti obliquamente indietro, ella è forzata sulla superficie interna dell'osso facro, lungo il quale ella scende, seguitando un piano inclinato alle forze impellenti, ella rispinge il coccige, e cala da se stessa.

B Se poi ella è diretta verso la parte anteriore, allora è spinta contro il margine delle ossa del pube, e niente.

più ella può scendere.

\$. 474. Quando l'asse dell'utero guarda l'uno, o l'altro osso degli ilei, il capo è rivolto verso uno di que-

Li ossi, il fondo poi è diretto verso l'altro, donde neresultano i senomeni generali descritti al \$. 465. e seguenti, se non che alle volte i vassi, ed i nervi di quel lato, su cui posa la mole dell'utero, talmente sono compressi, che nasce la stupidità del piede, lo zoppicare, l' ensagione delle glandule inguinali, lo spassimo della cofcia nell'atto del parto, e altri simili mali.

\$. 475. Raramente poi la telta si volta verso il mezzo appunto di qualcuno degli ossi ilei, ma ora si accosta pià da vicino all'osso sacro, ora all'osso del pube, e per questo partecipa della obliquità verso la parte anteriore,

o posteriore.

S. 476. La medesima obliquità quando è laterale ha i

fuoi particolari incomodi. Poichè

Facilmente giù si porta il braccio. Per esempio se il capo sia premuto verso il sianco sinistro scende il braccio della spalla deltra. Imperciocchè il braccio, come la patte più vicina, sia poi spinto dalla propria gravità, o dail' urto dei dolori, si porta in quello spazio che resta vuoto sulla destra.

B Il braccio calato impedifce affatto l'ulterior progreffo del capo: imperciocchè chiude la fitada, e reprimetalmente il capo, che questo fi ritira nel luogo meno resistente, cioè nella parte concava formata dagli ossi ilei; onde, il collo è spinto nella vagina, si slunga, e in breve

tempo il feto muore.

Se quetto non succède, ma bensì nella cavità della, pelvi scenda il capo. questo è spinto contro l'ischio, e il braccio poi stando silso all'osso degli ilei impedisce l'ulterior progresso del capo.

\$. 477. La fituazione obliqua lasciata senza soccorso dell'arte può avere un vario evento. Felicissimo addiviene quan loi dolori spuri, mutati a poco a poco in veri, mandano suori lentamente il capo senza osfesa (\$.457).

\$. 478. Se poi il grado maggiore di obliquità fi accofta

sta al descritto nel \$.460. il capo certamente cala, ma dopo molto spazio di tempo: per la qual cosa la partoriente, ed il seto, sossie frattanto molti incomodi, cioè simili a quelli, che cagiona il capo troppo grande (\$.423.)

\$. 479. Imperciocchè il capo fipinto dai dolori urta nella bocca dell' utero, comprime le parti di mezzo, e leinfamma a fegno di produrre non di rado anche la cancrena; lo ftesso capo poi, se il feto è vivo, gonfia, e diviene di gran mole. Dal che ne succede, che la strada per due cagioni si tenda angusta, si riempia, nasca una vera paragonsos, e il capo non solo sia arrestato nell' apertura superiore della pelvi, ma ancora nella vagina, e perciò, spinto da uno storzo più gagliardo dei dolori, lasci le patti contuse, o lacerate, e lo stesso setto nasca molto debole, o veramente morto.

\$. 480. Quando l'afse dell'utero è direttto al contorno fuperiore della pelvi (\$. 460.) nafono i fintomi deferitti al \$. preced. e l'efito è tale quale fu accennato al \$. 451. Non folamente poi il cervello del feto fi comprime dalla violenza della preffione, ma ancora il collo, fi slunga a fegno, che s'interrompe il circolo del fangue nel capo; anzi alle volte fi rompono gli fteffi offi

del cranio,

 481. Il peggior grado di obliquità ha l'efito deferitto al \$. 459.

S. 433. Quefto parto non si abbandoni mai alla sola natura. imperciocchè quantunque nel minor grado di obliquità si effettui sinalmente dalla medesima natura, nblladimeno si può molto facilitare coll'ajuto dell'arte. Laonde giova immediatamente presare questo ajuto, e diversamente. secondo la diversità del tempo, e dell'

obliquità che si riscontra.

. \$. 483. Acciocchè tutto questo riesca bene, l'operatore ofserverà le seguenti cose.

I. Tutte le volte che si troverà ad assister la partoriente prima che abbia perdute le acque. DeA Deve introdutte, e tenere sempre nella vagina avanti il capo due o tre dita, o più secondo l'opportunità, e per mezzo di esse impedire alla tetta d'avanzarsi, finchè da per se sieno uscite le acque.

Allorche farà ulcito l'umore, fubbio introdurrà tutta la mano nell'utero, appoggerà la palma al capo, il dorfo poi della stesla mano alla pelvi, per quanto può libererà il capo dalle ossa del bacino, specialmente nel tempo dei dolori, e lo ricondurrà nella direzione dell'

asse di esso bacino, o sia della pelvi.

Se questo espediente riescirà bene, seguiterà a fare lo stesso sinchè il capo non sia uscito suori; lo che cettamente succederà alle volte ancora nel maggior grado di obliquità. Se la mano sarà spinta indietro dalla forza dei dolori, immediatamente cercherà di rimettervela.

Da un'astante si pigerà il basso ventre in quella par-

te che viene dal feto occupata.

\$. 484. Quando poi il grado maggiore di obliquità rende talmente inutile quelto artifizio, ed il capo non possa avanzar punto, fenza stare a perder tempo, conviene portare più in alto la mano, e prendere il seto per i piedi, ed eltrarlo nella maniera che sarà insegnata in appresso.

\$.485. II. Se poi l'operatore arriverà dopo essere uscite le acque, e l'obliquità non ecceda punto la metà

del capo;

В

A Un'astante parimente pigerà verso l'opposta, e conveniente parte il basso ventre ( \$. 483, lett. D. ).

Nella medefima maniera porrà la mano tra il capo, e la pelvi ; talmente che al ritorno, e nella veemenza di ciafcun dolore vero, approfitterà di tal tempo per ricondurre nell'afse della pelvi il capo, che puntava nelle ofsa, e continuerà di preftare queft'ajuto fino a tanto che il capo non fia venuto fuori affatto. In quelta congiuntura la mano di chi opera fostre molto venendo comprefsa fra due ofsa.

Quan-

Quando la fola mano non bafterà si disimpegnerà il capo con la leva, o con una branca della tanaglia dalle ossa, collocando lo strumento nel mezzo tra il capo ella pelvi (si consulti il 8. 441.) in modo che nel tempo dei dolori la leva possa rispingere il capo nell'asse della medesima pelvi. La mano dell'operatore introdotta nella vagina potrà servire di punto d'appoggio alla leva, acciocchè la partoriente non sofra alcun danno. Da quest' azione della mano, e della leva, ne risulterà un'altra azione composta dalla forza de'dolori e da questa pressione, la quale spinge per la diagonale il seto, che discende in un piano inclinato. Questo si portà eseguire per mezzo della leva di M. ROONBUYSEN. Ved. Tav. XIV. Fig. 2.

Qualora poi i dolori non faranno tanto efficaci, si potrà estrarre il feto con la tanaglia; ovvero quando il capo resti puntato verso uno dei lati, s'intruduca una branca sola della tanaglia dalla parte ove sta fisso il capo, e la mano dalla parte opposta, e così si prenderà, e si tirerà fuori il feto, facendo essa mano le veci del-

l'altra branca della tanaglia.

\$. 486. Ma all'oppolto fenza alcuno indugio l'operatore cercherà di eftrarre il feto per i piedi tutte levolte che il grado di obliquità è maggiore di quello accennato nel \$. preced. nè mai fi fervirà in quefto cafo della tanaglia fuori che quando lo fipazio fi renda troppo fretto da non ammettere nell' utero altrimenti la mano; poichè in fimili circoftanze fi perde in realtà più tempo che a voltare il feto, fenza valutare che il fatne uso è ancora pericolofo. La fola opera della mano non è mai fufficiente in quefto cafo per cavar fuori il capo, nè ancora l'aiuto della leva è molto utile.

§. 487. Questi artifizi riescono bene se in tempo si chiamerà il Professore. Al contrario quando da lungo tempo sieno uscite le acque, e l'utero serri più gagliardamente il seto, e per conseguenza meno aperto il pasfaggio, e il capo fia fortemente piantato contro le offa della pelvi, non folo la natura indebolita non è fufficiente per fe ad ultimare il parto, ma neppure vi è luogo a eftratre il feto per i piedi.

5. 488. Nel caso certamente che il tumore del capo, e delie parti genitali, non sia tanto considerabile da impedire che la testa cali nella pelvi, si potraricorrere con tutta la fiducia alle tanaglie per estra-

re il feto .

S. 489. Quando poi accaderà che la pelvi sia troppo angusta, e il tumore del capo, e delle parti genitali cresciuto in maniera, da non potenti estrarre ello capo intiero senza una pericolosa contusione, e lacerazione di parti, o che non si possa estrarre onninamente, non rimarra altro rimedio, che la diminuzione del capo, descritta nella Sezione precedente.

S. 490. Inoltre qualsivoglia specie di obliquità richiede certe particolari cautele. Per esempio se la testa è rivolta con la faccia verso l'osso sacro, e il parto per

il resto non si discosti dal naturale.

A. E molto a proposito che un astante sostenga con una mano il basso ventre della partoriente, per ravvicinare quanto è possibile l'utero all'asse della pelvi, e che lo tenga in questo stato sintanto che il parto non sia ultimato.

B Gioverà ancora far partorire la donna in fituazione fupina, posciache in questa postrura il sondo dell'utero per la sua gravità piomba sulla spina del dorso, e la testa del sero con la bocca dell'utero si solleva, e si scosta alquanto dall'osso acco.

\$. 491. Subito che la testa avrà passato l' angolo dell' osso facro, si facilita il di lei ulteriore progresso

coi seguenti mezzi.

A Acciocchè la partoriente faccia meglio, e con mag-Z gior gior vigore i suoi sforzi, dalla situazione supina si deve rimettere nella confueta (1).

Al ritorno di ciascun dolore, essa faccia i più vigorosi e possibili ssorzi .

C . Si spingerà indietro il coccige, col metodo da inse-

gnarfi fra poco.

S. 492. Quantunque la testa abbia passato l' angolo dell' ofso facro, ella è ancora ciò non oftante obliqua in riguardo a quest' osso, ed avanza difficilmente. Succede ancora nel principio del parto, che la testa, la quale abbia poca obliquità, fcendendo dall'angolo dell' osso facro si torca, e si porti sopra il corpo del medelimo. Per restar persuasi di questo, si deve avvertire,

A Che il margine superiore degli ossi del pube è distante circa due pollici dall' inferiore, e che l'altezza dell' ofso facro dal fuo angolo fino all'estremità dell'ofso del coccige è di sei pollici; talmente che l'altezza posteriore supera per due volte l'anteriore (1).

Onde può succedere, che il capo, il quale essendo inclinato verso la parte posteriore, si arresti sull' osso sacro medelimo quattro dita fotto l'angolo di quelt'osfo, indipendentemente dall'oftacolo, che esso riscontra nel-

l'angolo medefimo

\$. 403. Quelta stessa obliquità poi si conosce, allorchè La testa ha passato l'angolo dell'osso sacro, ed è calata nella cavità della pelvi.

B L'orifizio dell' utero successivamente si dilata a poco

a poco. (s isb' ah Nulladimeno fi scuopre lo stesso troppo rivolto ver-

<sup>(2)</sup> S'intenda cioè che l'altez-(1) Vale a dire a norma della... confuetudine, o politura tenuta za, o lunghezza dell' ofso facro, o parte posteriore è inferiore del dalla donna in altri parti, e femargine è più avanzata, o più condo le ragioni , o circoftanze , che possono esfere stimate opporlunga di quattro pollici, che non è la parte anteriore o fia del putune per meglio partorire o inletto, o fulla fedia, o in piedi.

fo l'offo facro, ed i fintomi che ne rifultano (\$. 470.) fi riscontrano meno violenti. . on ta care a .....

D . Il cano arrestato nella vagina, sebbene i dolori sieno. grandi , fi avanza lentamente mit . c. in q in it

Il perineo è spinto qualche poco per l'avanti .

F Il capo lascia un vuoto presso l'osto del pube. S. 494. Sebbene l'utero fia situato nella direzione dell'asse della pelvi, s' incontrano tuttavolta nel parto gl' inconvenienti dei quali è stato parlato qualora il perineo e la vagina fono più angusti del dovere ; perchè da ciò succede che il perineo lungi dall' essere spinto indietro dalla testa che scende, salga, e si sollevi in suori a ogni doglia gagliarda.

S. 495. Le primipare singolarmente sono soggette a questa specie di male, poiche le loro parti non sono per anche state dilatate, e quelle fra esse maggiormente le quali partoriscono per la prima volta in età avanzata, a motivo che le fibre di tutto il loro corpo fono più dure, e resistenti.

S. 496. Si conosce poi dai seguenti segni.

A · Il capo scende liberamente nell'apertura superiore. della pelvi.

Nella stessa maniera si avanza fino all'inferiore apertura della medefima.

C - Da ciascun nuovo dolore è spinto ancora fuori di essa pelvi.

D · Ogni volta poi che il capo si avanza, tira seco talmente il perineo, l' ano, e l' orifizio della vagina, che l'intero giro della fommità del capo del fanciullo sporge da queste parti fuori del corpo della madre circondato o vestito.

L'ano fosfre un prolasso maggiore del folito.

La partoriente si lagna di fieri dolori, che risente in queste parti.

S. 497. Dubbioso è l'esito se l'affare si lascia alla sola

natura. Ratamente in tal cafo il capo esce senza inconveniente, o danno alcuno. Spesso addiviene, che i dolori crescano a segno di stendere, associati ci e compere, o lacerare il perineo, fino ancora all' intestino retto; qualche volta ancora succede, quando la resistenza dell' osso alcoro, del coccige, e del perineo è grande, che i dolori cessino, ed il capo si arresti.

\$. 498. Perciò l'espediente migliore, è di ovviare a simili intonvenienti, e di apportar rimedio avanti che il capo comprima il perineo, per modo she uon vi si possa altrimenti introdurre nè la mano, nè le dita-

Perciò a voler che le cose accadano bene,

A Si collocherà la partoriente in maniera, che resti intieramente in libertà il perineo, e l'osso del coccige.

L'operatore si ungerà tutta la mano con qualche so-

stanza pingue.

C - Introdurrà due, o tre dita di ciascuma mano nellavagina, anzi secondo l'opportunità farà penetrare la mano intera fra il capo, e l'osso sacro.

Prenderà il capo con la palma della mano, tenendo le dita diffese con il dorso di essa mano appoggiato all'osfo sacro, e lungo il coccige, e il perineo.

E Nell'intervallo dei dolori le dita staranno ferme.

La partoriente farà delli sforzi più che potrà.

Il Professore tirerà il capo del seto con doppia azione, reprimendo cioè nel tempo medessimo il coccige,
ed il perineo, ma lentamente, e con moderazione, acciocchè gradatamente si dilatino le parti genitali, e senza
lacerazione, nè gran dolore per la partoriente.

La mano dell' operatore, se restasse spinta indietro per la violenza dei dolori, ei tornerà a rimetterla al suo po-

sto nell' intervallo de' medesimi.

Si continueranno tutte quelle diligenze, fino a tanto che il capo non fia venuto fuori

5. 499. Se poi cesseranno i dolori (\$. 497.) e il ca-

po fi rifcontrerà immobile nella cavità della pelvi .

A Il Profeffore dovrà introdurre la fua mano, nella macaniera affatto fimile a quella indicata al. \$\omega\$. precede e per mezzo di effa difimpegnerà la teffa dalle offa, reprimendo il coccige, e il perineo. In quefta maniera di minuita la refiftenza, ed aggiunta una nuova irritazione la forza dell' utero ritornerà, e fi accrefeerà, i dolori ristomeranno con maggiore energia, ed il capo medefimo del feto, fempre diretto nella via dalla mano dello fteffo operatore, finalmente efferirà. \*\*

Se con questi tentativi ancora non viene il capo, si estrarrà colle tanaglie, e nell'atto stesso, che l'operatore tirerà il capo, un'astante reprimerà il perineo, e

allargherà le parti genitali.

S. 500 Mi sia qui permesso, a cagione dell'aiuto consimite che si suole impiegarei per rimediarvi, il parlare di un'altra specie di parto vizioso, il quale procededall'osso facro, e dal coccige alcune volte tanto piegato per l'indentro (\$-12 lett. D.) che la testa dopo esfere scesa nella cavità della pelvi, venga arrestata nellasua apertura inferiore.

\$. 501. Questo difetto dell' offo del coccige facilmente si conosce, mediante il riscontro. Il rimedio è loc fessiona di quello descritto al \$.498.e 499.; ma se il cocige fosse divenuto immobile, per esersi ossistate le sue cartilagini, onde non si poresse mandare indicetto, o repingendolo non saciafse tanto spazio da permettere l'uscita del capo, si deve in tal caso aprire il cranio,

5. 502. Mi resta da dover considerare l'obliquista dell' utero, allosché propende fulla parte anteriore del ventre, o sa fulle ossa del pube; in modo che l'asse del seto prolungato non viene ad incontrare l'orizzonte, ma bensi gli resta parallelo, o da esso è divergente, la quale obliquist di tutte le altre specie è la peggiore. In questo caso il collo del feto incaglia, e si ferma su gli ossi deldel pube, le lle sipalle sanno forza contro la parete an teriore di questi off. A Questo sisto di cofe produce che il parto non avenzi, e i dolori piremano più fortemente les spalle del feto contro le ossa diresso pube, mentre esse lafciano avanzare il collo i llutronco ancora non può muoversi a cagione del dorfo, che non può piegarsi. Per la qual causa il collo si allunga, il feto perisce, e la madre ancora è in pericolo, a cagione della contusione iche fosse.

\$. 503. Siccome, quando di fresco sieno escite le acque, è più facile d'introdurre la mano nell'utero, bilogna in queste circostanze cercare il modo di tirar fuori il fanciullo per i piedi. Ma questa operazione in vero

è difficilissima a cagione

- Della testa che chiude il passaggio.

Dell'angolo formato dall'utero, dentro il quale la

mano introdotta non lo può secondare,

Della renitenza, o impedimento del capo. Imperciocchè quanto più fi tira il fanciullo per i piedi, tanto più: elso capo relta impegnato nell'apertura fuperiore della pelvi, e spesso in modo, che non si può ultimare ilparto con gli ajuti ordinari.

Quando poi i piedi del feto sono piegati sul di lui dorso, è difficilissimo, anzi quasi impossibile il tirare i

medefimi.

\$. 504. Acciocche meglio fi possa fare questa estrazio-

ne, si devono osservare le seguenti cose.

A L'operatore deve, per quanto è permesso, rimuovergli da quel posto il capo, che chiude il passaggio. 3 Con la sola mano deve condurre finchè potrà i piedi

verso l'orifizio; ed in caso che trovi resistenza, develegare con un nastro uno di quelli, o tutti due ancora occorrendo.

C In questa maniera con una mano tiri il nastro, con l'altra contemporaneamente rispinga dentro l'utero il capo, e il tronco del feto. Nel

Nel tempo che si eseguisce turro questo, iun' astantezi fostenga il basso ventre pendente della donna.

\$. 505. Ogni volta che poi sarà passato lungo spazio di tempo dacchè l' umore dell'amnio su perduto, e' l' occipite impegnato nella cavità della pelvi impedifica alla mano il poter penetrate nell'uteto, allorassi devezistare il capo con le regole addotte di sopra salla Sezione I. L' operatore per altro sia cauto di non tirare sul principio dell'operazione il capo sin'giù-, e di non' impegnare di più le spalle con il collo; ma lo rispinga piuttodo indierro, acciò esse spalle si rendano più facilmente libere.

\$.506. Allorchè la testa è arrestata alle ossa del pube, A La partoriente si farà sgravare dell'orina, o paturalmente, o per mezzo della sciringa, acciocchè la vesica dittesa non riceva danno dall'impusso dei dolori, o dalla mano del Prosesore. Assinchè poi tal cosa riesca megliofatta, per mezzo delle dita si scotterà dagli ossi del pube il capo che comprime l'uretra.

B Lo stare in piedi non giova alla partoriente, ma bensì deve giacere supina, acciocchè il capo non graviti, o forzi contro le olsa del pube. Mai la partoriente non, dovrà esser consigliata a giacere ful ventre, perchè questa situazione non è capace a potersi fostenere.

C Nel medefino tempo che l'opératore, con una mano introdotta nella vagina, libera il capo dalle ossa del pube, coll'altra rispinga esso, capo, applicandola efternamente sopra, il pube e la constanta del constanta

Tofto che il capo di liberaro dille ofsa, la partortente fi deve rimettere in quella finiazione ad eisa folita p acciò pofsa più fruttuolamente fare quegli sforzi, che fono allora necessari.

E (Acciocchè l'uretra, e la colonna superiore delle rughe vaginali ressino meno osses, si frapponghino dalli operatore due, so quattro diradapetre stra le ossa della pube, pube, ned il capo, per modo che l'uretra stessa, e la detta colonna superiore delle rughe vaginali venga a.

rimanere in mezzo ad esse dita.

\$. 507. Quando il capo farà diretto verso l'uno o l' altro dei lati, si procurerà, rosto che questo farà uscito, di liberare dall'apertura superiore della pelvi, le, spalle arrestate.

# CAPITOLO XVII.

### SEZIONE III.

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE
PER CAUSA DI PESSIMA SITUAZIONE DEL CAPO,

\$. 508. B Enchè l'utero sia nell'asse della pelvi, nondimeno il capo che si presenta può avere delle situazioni viziose. Le medesime situazioni ancora si uniscono alle volte coll' obliquità dell'utero, e col vizio della pelvi.

\$ 509. I. Primieramente si osserva, che la faccia, la quale nel parto facile deve riguardare l'osso sacro,

è diretta verso le offa del pube.

\$.510. Non si può dubitare che da una simile situazione non sia per nascere un parto difficilissimo. In fatti affinche l'impulso dei dolori, che comincia dalla contrazione del fondo dell' utero, si propagli per lo stesso corpicciuolo del feto fino all'orifizio, è necessario per quanto è possibile che il medesimo sia della massima forza, perchè la testa, che è appoggiata al petto, e che forma una larga base, sia spinta verso l'orifizio dalla forza riunita dei dolori, e che questa forza si stenda lungo le vertebre del collo, e per il petto. Ora se la faccia siguarda le ossa del pube, l'impulso dei dolori rimuove

il capo dal petto, e lo rifpinge verso il dorso; la qual cosa fa sì, che la forza dei dolori non si comunichi alla testa, che per mezzo delle vertebre del collo, che sano una colonna molto stretta, e tutta la sorza dei dolori che si consuma nel tronco del corpseciuolo riesce inutile, se non si eccettua quella che si dissonde per la serie delle vertebre.

S. 511. Nondimeno questo parto alla fine, se sia semplice, vien terminato dopo lungo stento dalla sola

azione della natura.

S. 512. Non si può pienamente conoscere primache il capo sia uscito suori. Tuttavia ne danno indizio,

A Il parto non avanzare quanto è folito di avanzarfi, quantunque l' utero fi trovi in fituazione retta, e i dolori fieno violenti, quando daltronde non v' intervenga altro offacolo.

La fontanella essere più vicina alle ossa del pube,

che quando la faccia guarda l'osso facro.

Mediante la mano introdotta e portata fulla faccia, in modo da toccare, e distinguere le orbite degli occhi, si conosce bene quale sia la situazione della testa.

S. 513. Allorchè la specie del parto è semplice, l'arte non vi ha luogo alcuno, e basta che la partoriente se faccia valere, o ajuti le sue proprie doglie. L'operatore avverta però, che la faccia nell'uscire non riceva.

offesa dalle ossa del pube.

5. 5.14. Combinandos l'obliquità dell'utero, il male diventa doppio; onde allora e meglio estrarre il feto per i piedi, che con incertezza ripolare sulle sole forze della natura. Quando poi ciò non si possa sire, nel caso meno cattivo, si deve estrarre il feto colle tanaglie; nel più grave poi, a cui si unisce la vera paragoniosi, deve diminuire il cranio, facendo uscire il cervello. Il Professore prenda le tanaglie lunghe, e curve (\$.440.); perchè le corte, e le diritte prendendo sola;

mente l' occipite, facilmente lasciano la presa.

S. 515. II. Se in vece dell'occipite si presenta prima la faccia.

\$. 516. Può nascerne danno dallo spasmo dell' utero, dalle convulsoni della madre, dal vomito, dalla tosse, colica ec. e dal soverchio manuale ajuto impiegato dalle levatrici.

8. 517. Se si sa il riscontro immediatamente dopo lo spargimento dell'umore dell'amnio, si distingue la faccica con molta facilità. Tutte le volce però che sarà passato lungo spazio di tempo, e che la forza dei dolori averà di già spinto il capo nella cavità della pelvi, tutte le parti gonsiano, e mutano talmente sigura, che divengono difficilissime a distinguersi. Onde si richiede un più esatto riscontro, per mezzo del quale attentissimamente si vada indagando tutto il contorno della parte, che si presenta.

\$\( \frac{5}{5} \) 5.18. Le differenziali attenenze, determinano se fia la faccia quella che si è presentata; tali sono la fronte, gli occhi, il naso, le guance, e la bocca. Le parti poi contenute nella bocca, cioè la lingua, e le mandibule, ci danno i contrassegni più particolari della faccia, e ottimamente fanno distinguere l'apertura stella.

della bocca dall'orifizio dell'intettino retto.

\$. 519. Questo parto non si suol compire con tutta felicità. Imperciocchè per la ragione accennata al \$. 510. la forza dei dolori non solo viene molto a mancare, ma ancora qualche parte della faccia, sia poi questa la fronte, il mento, o qualunque altra, è arrestata nell'apertura superiore della pelvi; gli ossi della faccia non possono prendere la forma della pelvi, come quelli del cranno, quando l'occipite si presenta il primo; poichè sono più duri, ed uniti senza membrane intermedie. Anzi questo parto benespesso non si può compire dalla sola natura.

\$. 520.

\$. 520. Quando si presenta la faccia, ella può prendere tre situazioni principali. Tuttavia se ne sogliono offervare altre diverse intermedie, che si debbono di-

stinguere dalle principali.

La prima è, quando a cagione dei dolori improvvisi, ed immaturi, essendo ancora ben situato l'utero, la fronte è trattenuta dall'offo del pube, il mento poi è diretto verso l'offo sacro; il basso ventre del feto verso il dorso della madre; e il dorso di esso verso il basfo ventre di questa: il collo resta slungato considerabilmente, e il feto è in pericolo.

S. 521. La forza dei più gagliardi dolori compifce questo parto, benchè lentamente, soprattutto se non è altro che una piccola parte della fronte, la quale. impunti nelle offa del pube, i dolori fono bastanti

per farla calare a poco a poco nella pelvi.

S. 522. Se il Professore arriva subito dopo lo spargimento dell'umore dell'amnio, può apportare ajuto, ed abbreviare il travaglio, osservando quanto segue. Nell' intervallo dei dolori, avrà cura che la donna

ripoli supina, e senza fare alcuno sforzo.

B. Introduca la mano nell'utero, e colle dita distese. s' impossessi del collo del feto, senza stringerlo, e rifpinga per quanto può le di lui fpalle: in quelta maniera la fronte si disimpegna, e da se stessa si scotta dalle ossa del pube, e si può facilmente far calare il capo nella pelvi, e metterlo nella direzione dell' asse.

C La riduzione nell'asse, e nel sito naturale, si fa col porre le dita, o la leva, tra l'osso del pube, e la.

fronte del feto.

Fatto quello, la partoriente si rimette nella sua con-

fueta fituazione.

S. 523. Quando si trascura di rispingere, e voltare il feto nella maniera stata detta, o troppo tirandolo, se corre rischio di apportargli offesa, ed in vano uno si può

può lufingare di rimetterlo in buona fituazione. Non fi debbono perciò lodare quelli, che introducono al medefimo il dito nella bocca, mentre vi è tutto il rifchio di lufsargli, o rompore la mafcella inferiore. Quelli poi, che pafsano all'altro inconveniente di prendere, e fittingere il feto per la faccia, producono fopra di efsa delle contufioni, e particolarmente cagionano offesa alla di lui vista, fe lo comprimono negli occhi.

\$. 524. Inoltre se l'utero è obliquo, ovvero se una maggior porzione della fáccia è arrestata sopra l'oso del pube, in vano si tenterà di ridurre il capo nella situazione retta; perciò in questo caso si estrarrà il seto prendendolo per i piedi; ed essendo questo imimpossibile, si ricorrerà alla tanaglia: e quando l'angultia delle parti sia tale da non dar passaggio allatesta, sarà especiente in questa pessima circostanza di passare a diminuirne il volume.

\$.525.II. La seconda situazione è quando, a cagione del feto supino, e dei dolori subitanei, e anticipati, febene l'utero si trovi ottimamente situato, la fronte è ritenuta dall'osso sacro, il mento poi è voltato verso l'osso del pube : in quelta situazione l'addome del feto è rivolto verso quello della madre, e il dorso di questo contro il dorso di quella.

\$. 526. Qualche volta accade, ma con molta difficoltà, che la violenza dei dolori compifca quelto parto. \$. 527. Quando il Professore arrivi in tempo, lo può

facilitare nella maniera seguente.

A . Introducendo la mano nella vagina, con appoggiare il dorfo della medefima fulla parte potteriore della vagina, o fia lungo l' inteftino retto, e con voltar la palma verfo il capo del feto.

Portando avanti la medesima mano fino alla fronte del fanciullo, e cogliendo il tempo del primo dolore, per deprimerla, e portarla verso l'osso del pube.

Sc

C - Se ciò non potrà eseguirsi con l'ajuto della mano, fi potrà effettuare colla leva.

- S. 528. Restando inesficace anche questo artifizio, ed il feto mantenendoli per anche vivo; si estrarrà potendo per i piedi , o sivvero si dovrà estrarre per mezzo delle tanaglie. Se si abbiano poi dei segni della di lui morte, come principalmente si rileverà dall' immobilità della fua lingua, e non vi refti altra strada da. tentare, potrà l'operatore infinuare due dità dentro la bocca del fanciullo quanto potrà, e piegandole a guifa di oncino, se ne servirà per tirar fuori la testa.

S. 520: III. La terza situazione è quando la faccia è posta a traverso, cosicchè la fronte ha situata verso uno degli offi ilei, e il mento verso l'altro. Qualche volta la fronte è ifolata, il retto della faccia è voltata verso un ofso degl' ilei, e l' occipite riempie la larga espansione dell'altro: questa positura si conosce facilmente, perchè riscontrando lo stato del parto, si presenta l'orecchio, il quale sicuramente si distingue per le sue prominenze, e cavità.

. S. 530. Se il Professore giungerà in tempo,

A! Pottà far discendere nella cavità della pelvi colla leva la fronte, o l'occipite.

B ? Se il capo nel calare si porterà verso la parte anteriore, o posteriore, farà segno, che le spalle sono in una-fituazione laterale; in tal caso potrà lasciar operare alla natura, la quale ordinariamente compifce l' opera.

C .- Se poi le spalle saranno impegnate nelle ossa, produrranno il parto della specie descritta al \$. 533. e seg.

S. 131. Se l'artifizio accennato non riescirà, e se specialmente vi si unira l' obliquità dell' utero, come frequentemente succede, senza tentare inutilmente la reduzione, subito tirerà suori il fanciullo per i piedi, ovvero non essendo questo possibile, si estrarrà con. la tanaglia; non trascurando, quando il caso mal ri-

dotto lo esiga, la diminuzione del capo.

S. 532. Quando con le dita s'incontri la nuca del fanciullo, si deve operare come appunto è stato insegnato

al S. 501.

S. 533. IV. La quarta situazione è quando la sommità della testa, o sia il vertice, si presenta il primo, e l' utero stà nell'asse della pelvi; ma il feto è voltato in un lato per modo, che la faccia guarda un olso dell' ischio, e una spalla stà sopra l'osso del pube, e l'altra fopra l'osso sacro.

S. 534. In quelto caso certamente la testa entra bene nella pelvi, e fenza veruno ottavolo, e cala fenza impedimento fino all' orifizio della vagina; anzi alle volte è spinta fino suori di tale orifizio, ma dopo avere percorfo quetta strada, ella si arresta, ed i più forti dolori ancora divengono inutili, infiammano le parti, poi cessano; e questo alcuna volta succede non solo senza l'obliquità dell' utero, ma senza che si osservi neppure difetto alcuno nella tetta. La fituazione laterale fola della faccia non può cagionare i detti mali, ma bensì congiunta con quella delle spalle poste sopra, gli offi del pube, e sopra l'osso sacro; poschè la testa fola fi adatta sempre bene alla figura della pelvi , e non rende il parto nè difficite, nè laboriofo.

S. 535. Se si troveranno i segni detti al S. preced. e la testa non sia ancora fuori della vagina, vi è da dubitare se ciò proceda dalle spalle incagliate nell'osso del pube, o nel facro, o fivvero per esser le mede-. fime troppo larghe, come anche per causa del tralcio troppo corto, o avvoltato al collo, o per le braccia del feto incrociate sul dorso, o per causa del di lui ventre gonfio, ovvero per la moltruofità o grandezza

di tutto il suo corpo.

\$. 536. Per togliere adunque ogni dubbio, con le dita fi ri-

si ricercherà ed esaminerà il capo, e si stabilirà verso qual parte fia voltata la faccia, come pure a qual parte voltino gli orecchi, la fontanella, e le suture, le quali parti certamente se si rinverranno nella situazione adattata, e propria per produrre il parto della specie che dovrebbe in tali circoftanze essere, e non vi sieno fegni particolari indicanti altri impedimenti (\$. preced.) ed è chiaro che le spalle puntano nelle ossa della pelvi. . \$. 537. Quando poi la testa si troverà suori della va-

gina, farà più facile l'apportare il necessario soccorso. Acciò le spalle, che sono incagliate nelle ossa della

pelvi, più facilmente si rendano libere, si deve rispinge-

re moderatamente il corpicciuolo del feto.

Si prende la testa dall'uno e l'altro orecchio, e si dirige a quella parte verso la quale la faccia è più rivolta, e per modo che riguardi l'osso sacro, e il corpicciuolo feguiti quella voltatura. Tirando il capo troppo forte, facilmente si stacca dal tronco.

S. 538. Non riuscendo questo rivoltamento, si deve-

disimpegnare un braccio nella seguente maniera:

Con una mano si prende il collo, e si solleva la testa verso l'osso del pube, ed ivi si sostiene, acciò per il proprio peso non ricada.

L'altra poi introdotta lungo la parte posteriore della vagina, e nell'utero, si avanza fino alla spalla.

C. Indi con la guida della spalla, si porteranno due dita

fino alla piegatura del gomito.

Potendo con esse due dita, piegate a foggia d'oncino, si tiri a se il baccio per detta piegatura, e non po-

tendo, si prenda e tiri il gomito.

Affinchè non si rompano le ossa, o non si offenda il perineo, non si deve tirare per linea retta, ma descrivere nel far ciò un arco.

Di rado si richiede l'uso degli oncini spuntati, o dei nastri, perchè questi mezzi sono incomodi, ed anche pericolofi.

S. 539. Allorchè il braccio è così liberato,

A L'operatore prende il capo con la mano, introducendo due dita nella bocca del feto, e portando le altre di essa mano lateralmente in modo, che il pollice resti sopra l'orecchio.

B Con l'altra mano prende la spalla già liberata.

C Combinando il movimento di condurre all'ingiù la faccia verso l'osso sacro, e la spalla all'insù, si seguiterà a crollare, e smuovere il seto, sino a tanto ch'ei non abbia acquistata la dovuta situazione.

Finalmente la partoriente accresce i suoi sforzi, e

E. Il feto si tira fuori.

\$. 540. Fin tanto che la testa farà occultata dentro la vagina, non vi è luogo a questo espediente, se prima non farà stata liberata la testa medesima, la qual cosa si deve eseguire nel modo seguente.

A La partoriente con i propri sforzi deve ajutare la discesa del capo, nel tempo stesso che l'operatore la

procura.

B Due dita di ciascuna mano, per csempio l' indice, e medio, si debbono introdurre insieme nella vagina per modo, che si portino fra il capo, e le ossa del pube.

Il capo si deve liberare dalle ossa del pube, e spin-

gere verso l'osso sacro.

D Le dita distese si devono condurre in giro sul capo, fin tanto che non saranno arrivate al perineo.

E . Questo, insieme col coccige, si deve reprimere verso

la parte posteriore.

F Similmente si deve premere all'insu il perinco con la vagina, acciocchè l'operatore possa prendere il collo del feto.

G La testa si deve tirare abbasso quanto si può.

S. 541. Quando non faranno sufficienti le dita per compire quest' operazione, liberata essendo la testa dalle ossa del pube,

A Introdurrà tutta la mano nella vagina, finchè le dita portate dietro l'orecchio non giungano ad investire e prendere il capo.

Con due dita di una mano rimuoverà la testa dal-

le offa del pube.

C Con l'altra mano poi, dentro la vagina, spingerà il perineo in alto e indietro, e parimente il capo, sinchè non non rimanga portato suori.

D ne Nel tempo stesso la partoriente si unirà coll'opera-

tore a fare gli sforzi possibili.

E Se la mano non sarà a quanto si è detto sufficien-

te ; si averà ricorso alla leva.

5.542. Se poi anche in questo modo la testa non si potrà liberare, e altri impedimenti si aggiungerano, con la peggiore situazione, si ricorrerà alla tanaglia maneggiata secondo le regole dell'arte, e si adoprerà in modo, che primieramente vengano respinte un poco le spalle, per liberare più sacilmente la testa, dipoi si rivolterà la faccia verso l'oso sacro, e nel tempo stesso si tirerà suori il seto. Se vi si unirà la paragonsos, si passerà ad aprire la testa, per diminuirei il volume. Anzi, diminuito il volume, la mano alle volte potrà penettare per dissimpegnare le spalle, per le quali indi fi tirerà il feto comodamente.

# CAPITOLO XVII.

# SEZIONE IV.

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE PER QUALCHE OSTACOLO, CHE SI RITROVI NEL CORPO DEL FETO.

5. 543. S E la testa, e l'utero sieno posti nella giufita situazione, e il capo non venga ritar-B b dato

.. ELEMENTI DELL' ARTE dato per la sua mole eccedente, si deve rintracciare A la causa di tutto l'indugio del parto nel corpo stesso del feto, o nell'utero medesimo.

\$. 544. I. Dopo la telta, la parte che produce il maggiore oftacolo nel parto, è I. il cordone ombellicale

avvolto intorno al collo del feto.

- 8. 545. Quetta specie di ritenzione, o legatura, non si può distinguere per mezzo di segni infallibili.

A ... Vi è luogo per altro a congetturarla, quando non C vi fia veruno degl' impedimenti accennati al \$. 543. e il capo in ogni doglia si avanzi, ma cessindo la medesima ritorni indietro q ed all' istesso posto o altezza mella quale trovavasi avanti della doglia. Così dunque si rende manifeito esservi un impedimento, che

B: Succede qualche volta che i dolori fieno meno vigorofi, e allora il capo fi avanza più lentamente.

C Il detto contrallegno & conferma, fe in questo tem-'po in cui è per ulcire il capo i fopraggiunge una perdita di fangue alla partoriente. Quando i dolori ceffano, il fondo dell' utero si ritira indietro, e conduce feco il capo mediante l'avvolgimento del cordone il capo poi refiftendo, tira a fegno ello cordone, che viene a itaccarsi una porzione della placenta e nei na-

fce l' emorragia.

5. 546. Per lo più la forza della natura fuole compire quello parto , ma, riesce-più tardo del naturale, e alle volte è accompagnato da grandifimi travagli; ed espone a vari pericoli la madre, ed il feto. Perche

Alcuna volta il tralcio molto telo ilringe fortemente il collo al feto, e impedifee il libero corfo del fangue nella tetta, la quale perciò diviene livida, e il feto ancora, quantunque per altro di rado ciò succeda,

B La placenta violentemente staccata dall'utero cagoplacenta visco de la compania del compania del compania de la compania del compania del compania de la compania del compan

na un pericolofo fluffo di fangue, il rovesciamento, e

la lacerazione dell' utero.

C .. Qualche volta ancora si rompe esso tralcio, e tramanda gran quantità di fangue : altre volte poi fi lacera la placenta, e ne nascono i pericoli esposti, sepra al \$ 2601 1 1 1 100 001 1 1 1 2 0 108

. \$. 547. Quantunque si possa lasciare alle sole forze della natura questo parto, quando l' impedimento è leggiero, nondimeno l'operatore non si deve lasciare ingannare dalle apparenze che mostrano annunziare un parto vicino. Acciò le forze della partoriente non vadano troppo a debilitarfi , è necessario apportarle. ajuto con l'arte, e in maniere diverse, secondo il diverso avanzamento, e periodo del parto, tanto più che l'ostacolo prodotto dal tralcio prevale allo sforzo prodotto dai dolori .

\$. 548. Il tralcio corto per lo più non impedifce l'avanzamento libero del capo fino all' apertura inferiore della pelvi; ma dopo che il capo è calato fino a quel luogo, fi manifesta la forza grandissima dell'impedimento, e con esto diverso in tre maniere.

Dalla sola natura si libera il capo, mediante l'ajuto di una leggiera tiratura, e facilmente si manda fuori col resto del corpo del seto.

2 ! Dalla stessa natura si manda fuori il capo, ma non ; già il restante del corpo del fanciullo, se prima non venga svoltato il tralcio dal di lui collo. 3 Dalla fola natura non è mandato fuori neppure il

folo gapo,

S. 549. Nella prima specie giova il seguente ajuto . ] A Acciocche meglio e più presto esca fuori il capo, ful principio di ciascun dolore si prenderà con uno o due dita esso capo, e si terra fermo con elle, applicate fulle temple, acciò non polla tornare indierro. B Indi fi tirerà il capo bel bello, e fe tutto il corpo

Lico I. B. barre Persia B. Lanco, fara,

farà libero, e in stato di poter seguitare il capo, si continoverà a tirarlo finchè tutto intiero il corpo del fanciullo non sia fuori. In tal tempo un astante comprimerà moderatamente il basso ventre della partoriente, affinche ne l'utero, ne il feto possano risalire.

Subito che sarà fatto ciò, si tirerà leggermente il tralcio, e si libererà dal medesimo il capo del fan-

ciullo.

S. 550. Quando il corpo del fanciullo, tirato con discreta forza, non vien dietro alla mano, benche tutto il capo sia suori delle parti pudende, e si veda il traltio avvolto al collo ( \$. 548. num. 2 )

Si tirerà leggiermente il tralcio per la parte che ri-

guarda la placenta.

Per quella medesima parte si piegherà anche il capo. Si toglierà la legatura del tralcio d'intorno al collo-Con quelta operazione si libererà il tralcio, si toglierà l'impedimento, ed il rimanente del parto si compirà facilmente.

S. 551. Che se poi non è permesso all'operatore di

mettere in pratica quanto si è detto,

Si deve tagliare il tralcio con forbici spuntate, e

Lo stesso feto si deve estrarre prontamente. Se viene ritardata l' operazione, l'estremità del tralcio, che manda fangue, si deve comprimere con le due

dita, pollice, e indice. D Tofto che il feto è uscito fuori, la parte del tral-

Cio pendente dal medefimo si deve legare da un astante. La placenta si deve estrarre dall'operatore.

In questa guisa si toglie l' ostacolo, e fatta l' operazione con molta prestezza, non vi è da temere una gran perdita di sangue. 1 .. 13 %

S. 552. Tutte le volte che dalla fola hatura non fi manda fuori il capo ( \$. 548. num- 3. ) è necessario che

vi concorra l'arte. Per la qual cosa

A Si aprino le membrane, se non fossero rotte, acciò il capo non feguiti ad esser mobile, e non debba rimontare indietro col fondo dell'utero ( \$. 545- lett. C). B Col metodo fopra infegnato al \$. 408. si tiri il capo.

C . Se ciò non riesce, si estrarra con le tanaglie.

D : Affacciandosi il tralcio si taglierà, come è stato av-

vertito nel paragrafo precedente.

S. 553. Estratta la placenta l' operatore introdurrà la mano nell'utero, e forzerà indietro il fondo di esto, il quale si era slentato, e portato innanzi per la tira-

tura violenta fatta sul tralcio ( \$. 367. ).

S. 554. II. Nella specie seconda il tralcio troppo corto è similmente, se ben di rado, un impedimento o gran ritardo del parto: nel qual caso certamente è ben fatto d'aprire la bocca dell'utero; ma non ostante tal forte d'impedimento difficilmente fi può conoscere avanti l' escita del corpo del seto. I segni sono quasi i medefimi che quelli del parto, di cui abbiamo parlato al 5. 545, eccettuato che non vi si vede circonvoluzione alcuna del tralcio intorno al collo-

S. 555. In questo caso se con l'ajuto dell'arte non. si evita, suol quasi sempre staccarsi violentemente la placenta dall'utero, o rompersi il tralcio vicino all'oinbellico, o vicino alla placenta (S. 546. lett. B C ).

\$. 556. L' operatore deve apportare ajuto confimile a quello, che richiede il parto della specie antecedente ( li confulri ancora il S. 548, e seguenti). Che nel cafo di cui si parla non vi possa essere avvolgimento alcuno del tralcio intorno al collo, resta evidente. Le cautele da avvertirsi faranno:

Se la testa si trattiene sungo tempo sull'apertura superiore della pelvi, e che per un lato della medefima fi possa introdurre la mano nell' utero, non solamente con più chiarezza alfora si conoscerà la cagione dell' impedimento, e si toglierà con strappare il tralcio, dopo di aver voltato il fanciullo in positura da poterlo tirare sbrigatamente per i piedi, e immediatamente si legherà esso trascio vicino al di lui basso ventre.

B Allorchè il feto farà ufcito fuori fino all'ombellico, fi conosce fe il tralcio è troppo corto, dalla tenfione del medefimo: in questo caso si deve prendere con una mano, acciocchè non si rompa vicino all'ombellico, nel tempo che l'altra tira il feto.

S. 557. III. La terza specie consiste nelle spalle trappo larghe con il corpo tutto del feto troppo grosso, dal che ne nasce un grande ostacolo al parto; ma questo

caso è piurtosto raro.

\$. 55 \$. I fegni indicanti essere il feto situato in un lato, sono quasi i medesimi descritti al \$. 534 e 535, ma nell'esaminare la testa (\$. 536.) si trova che tutto è nella situazione naturale.

\$. 559. Non si deve fare null' altro per condur fuori

a il fanciullo, che

A Tirare diligentemente il capo, il che si fa o prendendolo colle mani per le tempie (\$.549.) o con le tanaglie, sia poi esso dentro la vagina, o sia comparso anche fuori della medesima.

B. Se le spalle non possono passare, si disimpegnino le braccia (\$, 538.) e col possesso di esse si anderà smo-

vendo e tirando il corpo come si deve.

\$, 560. Succede alcuna volta, che il capo fia già fuori delle parti pudende, ed ivi fi fermi, e non faccia ulteriore avanzamento, neppure nei momenti delle doglie maggiori, quantunque non fi fcorga efservi avvolgimento del tralcio ful collo del fanciallo, e l'orifizio della vagina neppure lo ftringa; in questo cafo il offecolo porta derivare dalle braccia, dal basso ventre enfato, e dalla mostruosa conformazione del feto.

\$, 561. IV. Allorchè il fanciullo ba le braccia incrociate ful suo dorso, esse si arrestano negli ossi del pube, e im-

pédiscono al corpo l'ulteriore avanzamento, a segno, che le medesime, o il collo, più tosto si strappino; e senza che i più sorti dolori promovino l'avanzamento del fanciullo.

\$. 562. Laonde per terminare questo parto, si debbono liberare le braccia del feto (\$.538.), la qual cosa eseguita, facilmente si potrà estrare il rimanente del corpo. Talora questa estrazione si può esfettuare ti-

rando il feto per le mani.

\$,563. La fuddetta cautela, di liberare le braccia, si deve praticare allora quando il basso ventre del feto sia ensiato, o il seto stesso abbia una conformazione moftruosa; onde ne casi dubbiosi (\$,560.) si deve sempre cominciare dal disimpegnare le braccia.

5. 564. V. Se dopo aver disimpegnate le braccia del fanciullo non verrà il tronco, s'introdurà la mano nell' utero, e si cercherà la causa di tal ritardamento, la quale ordinariamente deriva das basso ventre del feto gon-

fio di aria, o di umore.

\$. 565. Acciocchè poi si possa meglio estrarre il

A Dopo avere difimpegnate le braccia, si deve prendere il fanciullo per le ascelle, e si deve tirar fuori il tronco con muoverlo, e scuoterlo moderatamente, per più versi. Così facendo, il fluido, che lo randado e la compania della posicia che il basso e mante della posicia che il basso ventre la compania della posicia che il basso ventre.

possa comodamente aver passaggio.

Ma se poi le acque che contiene sono in copia tale, che per ragione di esse non possa mettersi in prarica il sopraddetto mezzo di smooverlo, e scuoterlo, allora non vi rimane altra speranza che forare esso basso ventre, con appropriato strumento, e dare in questa maniera esto alte acque, e minorare il volume di esso.

\$. 566. Si deve usare un somigliante artifizio, quan-

do un tumore follicolato, e linfatico distende gl' integumenti del corpicciuolo del feto, come si è alcune

volte veduto accadere.

S. 567. VI. Quando si trovi esfervi due feti fra loro attaccati, o veramente un feto folo, ma ricrescinto di qualche membro oltre il numero ordinario, da ciò ne nasce un ostacolo all'uscita, e gran dubbiezza per l'esito

del parto.

\$. 568. Dal riscontro, e dalla natura dell' offacolo infolito, conosciamo questa specie di parto. Se si prefentano alla bocca dell'utero due teste, quando se ne farà un poco rispinta una , riscontrando, facilmente si arriverà a sentire la seconda. Ma di più ancora essendo uscita fuori la prima, si distinguerà a traverso degli integumenti nella regione del pube un tumore sferico, e quando si potrà introdurre la mano nell' utero, allora senza difficoltà si conoscerà lo stato, e forma di tutto il corpo del feto...

S. 560. La fola natura alle volte supera tutti gli ostacoli prodotti da confimile superfluità di membra.

Alcune volte queste membra, e ancora le medesime due teste, quando sono ben situate, talmente sono compresse dalla forza dei dolori, che felicemente passano per una pelvi ampia.

Altre volte la carne, o la pelle, che unifce i due. feti si rompe, e uno nasce dopo l'altro, se il capo

del secondo è situato ai piedi del primo.

S. 570. Non di rado ancora uno fi trova nel caso di non poter' ajutare la partoriente, che con ricorrere alli strumenti taglienti , la qual cosa è sempre per la donna di qualche pericolo. In tale occasione gli strumenti si debbono introdurre, e dirigere secondo le regole infegnate di fopra al Cap. XVII. Sez. I.

Nel caso, che un feto abbia due capi, si aprirà quello che si presenta il primo, col perforatorio, per diminuir-

nuirne il volume, di poi fi condurrà l'altro alla bocca dell' utero, e si farà lopra di esso la medesima operazione: fatto questo tutti due i capi potranno esser compressi; e mandati fuori dalla sola sorza dei dolori. L'operatore baderà bene, che le punne degli ossetti dei due capi non osseno la vagina. Se il feto si estrara sà per i piedi, non ostante prima si dovranno diminuire i volumi delle loro tesse.

Quando i feti hanno il collo molto lungo, si compifce il parto con togliere l'impedimento di uno di quelli, e se ne farà tosto l'estrazione, e il secondo facilmente ne verrà in seguito: Ovvero si respingerà il capo indietro, si volterà il corpo per i piedi, si tirerà suori sino alle ascelle, e si disimpegnerà una testa dopo l'altra.

C Se le parti stanno attaccate per mezzo della carne, o della sola cute, facilmente essa carne, o cute s' incide con lo strumento perforatorio, e si termina di strapparla colle dita; ma essendo le parti unite per mezzo di ossi, uno si servirà di strumento a taglio, come si dirà in appresso, ma l'operazione è più difficultosa.

Se il feto manchi dei piedi, e per confeguenza non possa somministrare la comodità di efser tirato per tal parte, si estragga colla tanaglia prendendolo per la resta, ovvero con un oncino inferito nel basso del suo corpo, o con introdurgli un dito nell'ano.

E Se si tirerà violentemente il feto senza aver prima liberate, o diminuite con arte le parti del feto, ne. nascono gli accidenti accennati al \$, 423. ed anche si arriva a romper la sinssi degli ossi del pube con la morte immediata della madre.

# CAPITOLO XVII. SEZIONE V.

DEL PARTO NEL QUALE IL FETO SI PRESENTA COL CAPO,
MA CHE DIVIENE DIFFICILE E PRETENATURALE
A CAGIONE DI QUALCHE VIZIO DELL'UTERO,
O DELLA VAGINA.

\$.571. I. A prima specie è quella nella quale il tronco del corpicciuolo è ritardato per la contrazione dello ssintere dell' utero, o della vagina.

\$. 572. Állorchè l'esterne parti genitali troppo irrigidite, sanno soverchia resistenza al capo disceso dentro la vagina, perchè l'orifizio dell'utero non presta quanto bilogna, l'orlo duro e teso è rispinto contro le pareti della vagina dal capo che discende : questo orifizio si ritira indietro, e si serra di nuovo, costo che la testa è uficita, e non vi è altro che il solo collo che resiste. Il fanciullo il più delle volte muore, e si riconosce la compressione che ha sossera, mediante un cerchio livido intorno al suo collo.

S. 573. Succede ancora, che per aver trafcurata l'estrazione, del corpo, dopo che la testa è uscita suori, lo sintere della vagina si serra da per si intorno al collo del fanciullo con tanta sorza, che le doglie le più vigorose non posono slentarlo, ed aprirlo, e non può senza violenza introdurre un dito tra il collo, e la vagina. In questo caso il fanciullo non tarda per il sol to molto a morire, restando interrotta la circolazione del sangue tra il di lui capo ed il resto del corpo. Dunque con tutta l'attenzione si deve procurare che uscito il capo, non resti trattenuto il tronco dento l'utero.

\$. 574. Nel caso in cui

A L'orifizio dell' utero stringa il collo del fanciullo, si deve tirare la testa nelle maniere esposte di sopra al

\$. 498. e feguenti.

Allorchè il medefimo viene stretto dallo sfintere della vagina, si deve dilatare colle dita esso sfintere, introducendole successivamente tra il capo, ed il collo, acciò il tronco venga facilmente tirato dietro al capo, o che si possa estrarre per le braccia dopo averle disimpegnate. 5. 575. I non pratici di quest'arte, per aver trascurate le diligenze descritte nel precedente paragrafo, viólentano la madre ed il fanciullo, e tirano la testa con tanta forza, che, non venendo il tronco, ella fi stacca, specialmente se il feto abbia principiato a imputridire, e i ligamenti delle ofsa con le carni fi trovino molto flosci e deboli.

S. 576. II. La seconda specie è quella quando succede

il prolasso dell' utero, o della vagina.

S. 577. La telta nello scendere spinge qualche volta avanti di se l'orifizio dell'utero verso le parti genitali esterne, e questo accade, quando

L'apertura superiore della pelvi è troppo ampia ( 5. 14. )

Quando l'utero, o il capo, sia situato obliquamente.

C Quando la partoriente avanti la gravidanza fu già foggetta a tal prolafso.

Quando l'orifizio dell' utero di natura fua fi dilata

difficilmente, ed è spinto abbasso dalla forza de' dolori. S. 578. La testa poi spinge e porta suori la vagina, allorchè

L'utero è situato obliquamente.

La parte del fanciullo presentatasi la prima per uscire è grande eccedentemente, sia poi essa parte il capo o le natiche.

C - La vagina rilassata e pendula . Producono questo rilassa.

lassamento, oltre le interne malattie sierose, i parti molto frequenti, e la vescica dell'orina piena, e gonfia nel tempo del parto, e che produce nella vagina, una specie di tumore; e siccome la colonna superiore delle rughe vaginali è quella che forma la maggior prominenza, è quella parimente che con maggior facilità viene nel parto a rilassarsi.

\$. 5,79. L'una, e l'altra specie di prolaso si conosce facilmente. Allorchè l'orifizio dell'utero cala a motivo della troppa ampiezza della pelvi, l'utero si mantiene retto, e i dolori sanno avanzare la testa, ma l'orifizio scende, e e s'apre lentamente. Qualora questa di scesa dell'orifizio sia complicata coll'obliquità dell'utero, uno se ne afficura col tatto, o sia col riscontro; e con questo mezzo parimente si possono determinare.

le altre specie.

S. 580. Quefta difecfa ritarda il parto, turba la partoriente, e la tormenta, e se non s'impedisce dall' operatore un ulterior progresso, dopo il parto diviene, maggiore, e reca un perpetuo danno alla donna. Se la forza dei dolori si scendere tutto interio il collo dell'utero, avanti che l'orifizio sia stato aperto, è necesario assolutamente ricorrere all' arte, acciò il parto venga effettuato.

S. 581. Quando si riscontri prolasso d' utero, vi si

rimedia.

A Facendo giacere la donna in letto fupina, e proibendo ad essa lo stare a sedere, siccome il camminare (\$.

301. lett. E ), e fare sforzi grandi.

B L'operatore, in qualunque dolore, con due dita ritenga e respinga l'orifizio, che discende, operazio-

ne che è di sollievo alla partoriente.

C Da un'astante si fostenga la testa del fanciullo quando essa sarà uscita suori, acciocchè l'operatore possa proseguire il rispingimento del sopraddetto orisizio dell' utero. La D La placenta si stacchi più tosto coll'ajuto delle dita, che col tirare il tralcio.

E . Terminato il parto, fi faccia tifalire l'utero con tre-

dita disposte a forma di cono.

F La puerpera rimanga tranquilla in letto, e per quanto si può si allontanino da elsa le occasioni di tossire, di starnutire e di vomitare, e di entrare in qualunque

agitazione per moto di spirito, o di corpo.

G Nel caso più grave, in cui la testa piesentatal la prima, venga a puntare in qualche osso, e non posa feendere nell'orifizio poco dilatato; l'operatore deve introdurre la mano nell'utero; rimuovere il capo, rompere le membrane, se fa d'uopo, e tirar fuori il feto per i piedi. Alcune volte la bocca dell'utero chiusta (S. 351.) con gram difficoltà si perviene ad aprirla.

S. 581. Quando si trova il prolasso della vagina.

A : Per mezzo della feiringa, fe conviene, fi cavi l' orina, e questo fi faccia ful principio, acciocche la vefeica dilatata non dia occasione e tempo alla vagina di

tumefarfi .

Le medesime cose, che si sono prescritte nel S. precedente, si osservino ancora qui.

\$. 583. III. La terza specie è quando l'astero si rovefeia dopo il parto.

S. 584. Questo male nasce,

A Naturalmente per la forza dei dolori, i quali fubito dopo il parto (pingono il fondo dell' utero con la placenta fuori del collo del medefimo, o quando il tralcio è tanto corto, che violentemente tira la placenta (\$.546. lett. B e \$.555. ).

Dalla levatrice, la quale con forza tira la placenta non staccata, e con elsa il fondo dell'utero (\$.360. lett. A). Ve ne sono alcune che perfino prendono il fondo dell'utero calato fino alle parti genitali esterne, e rovefciato, per una mola.

\$. 585.

\$ 585. Si conosce il fondo dell' utero esser rovescia-

to dopo il parto, fe

A Olere la piacenta si presenta altro corpo spugnoso, o infanguinato, anzi che versa una gran quantità di fangue di color fosco , senza che sia forato, da cospicua apertura, o che riempia l'orifizio dell'utero, o la vagina, e che sia pendente fuori delle parti genitali.

Tra questo corpo, e la bocca dell'utero, vi è un folco in giro, che confina con una parte immobile, e fa con ella un corpo, continovato equation a result. The

La donna sente fra le cosce un peso noioso, le dolgono i lombi re non può nè ormare i nè andare di cotpo.

S. 586, Questa malattia richiede pronto foccorso, e la reposizione dell' utero; altrimenti sopraggiunge una copiosa emorragia il deliquio i la convultione i e la ftessa morte: Il fondo dell' utero però rovesciato in -modo che non esca fuori della vagina, può reltare in tal forma per lungo tempo, fenza mettere la donna in pericolo di vita, e foltanto portare ad essa qualche molestia'. at a same in a bush to a thin and

S. 587. Affinchè si possa meglio riporre al suo luogo l' utero rovesciato,

La donna si ponga nella solita situazione, che richiede il parto preternaturale ( \$. 302. e fegg. ) .

B Si stacchi la placenta, che è forse peranche attaccata al fondo ( \$. 350 ) ... I have the common to the comm

Se il fondo dell' utero è indurito, o anche infarcito di umori viscidi, si atterga, e si rilassi con gli emollienti; prima ancora che si può si evacui la vescica, e l' intestino retto.

D La parte inferiore dell' utero, qualora sia pendente. fuori della vagina, si riporrà bel bello e diligentemente dentro la medelima, mediante le dita dellamano deftra. Indi fi darà alla puerpera qualche pocadi quiete. E O Con una simile operazione si riporrà il fondo, a quale si fara riprendere la sua sontava, dopo a verlo fatto risalire al suo posto per l'orifizio.

F CIST tenga la mano ferrata in forma di pugno nell' utero, fin tanto che non fi fenta che il medefimo la firinga; indi a poco a poco fi ritirera, e allontanando ed accostando infieme le dita, si formera una spetie di cono l'attorno del quale ll'utero si stringera; finalmente si cavera la mano, e allora sarà difficile o rara cosa si che d'outero torne a cadere.

Fatta questa operazione, la puerpera riposi per più giorni quiera, e giacente colla testa più bassa che potrà, e colle cosce strette, e non prenda che alimenti leggieri, e gelatinosi. Se il ventre non sia obbediente, si eccitera a sgravarsi con dei clisteri emollienti, e non irritanti; frattanto si avrà cura di applicare sopra le parti genitali delle pezzette imbevute di vino, avvalorato con delle droghe.

# CAPLTOLO XVII.

· (1): ( / 1.5 11.

# S.E.Z.I.O NE VI.

DEL PARTO DIFFICULTOSO A CAGIONE DEL CAPO STACCATO DAL TRONCO.

il tronco, quando so fenza violenza, si deve tirare il tronco, quando so se fenza violenza, si deve tirare il tronco, quando so se fenza violenza, si deve tirare il tronco, quando so se formi e frapponga ad esso un ostacolo. Quando senza la debita diligenza, ma con violenza si tira il capo, il collo si strappa, e riesce tirar suori il capo solo senza il tronco (\$.575.) la qual cosa può accadere anche ad un operatore abi-

lissimo nel caso di un seto immaturo, putrido, o estenuato, i di cui ligamenti debolmente collegano le offa.

\$. 589. La testa si può staccare dal tronco, allorchè I Una delle spalle punta nelle ossa del pube, e l'altra nell' osso sacro ( S. 533.).

B. Quando le spalle sono troppo larghe ( \$. 557.). C: Quando le braccia incrociate posano sul suo dorso ( \$. 561. ).

Qualora il basso ventre è ensiato (\$. 464.).

Quando vi siano due feti ( 567. ).

Finalmente quando lo sfintere della vagina stringe e impedisce il tronco ( \$. 573. ).

S. 590. Il tronco restato dentro l'utero si estrae nella maniera che segue. L'operatore introduca due dita nella vagina lungo

la parte posteriore di essa.

Colle medesime, piegate a forma d'oncino, tiri il feto per l'una, o l'altra piegatura del gomito.

Dopo avergli difimpegnato un braccio, ed avereafferrato il feto presso alla spalla, lo conduca verso l' osso facro, e ne faccia l'estrazione.

Se in questa maniera non gli riesce, deve disimpegnare l'altro braccio, e tirarlo fuori con prenderlo per tutte due le spalle.

Se non gli si può disimpegnare il braccio sulla pie-

gatura del gomito, si tiri per la mano.

F Con i mezzi poi infegnati di fopra, fi rimuova qualche altro particolare impedimento che vi si aggiungesse.

G. Quando finalmente veruno degli espedienti accennati riesca, si ricorra all' oncino, introducendolo, e inserendolo fra le costole, e con questo mezzo si estragga il tronco.

#### CAPITOLO XVIII.

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE PER CAUSA

CHE IL FANCIULLO SI PRESENTI CON ALTRA PARTE

DEL SUO CORPO, FUORI DELLA TESTA.

### SEZIONE 1.

#### DEL PARTO DETTO AGRIPPINO.

\$. 591. Uando il fanciullo si presenta per i piedi all' orifizio dell' utero, Tav. X. Fig. 2.

questo parto si chiama parto agrippino.

\$.592. Gli antichi fitimarono queita specie di parto difficilissima, e molto malagevole; il più delle volte però non è tanto da temers, se si presentano ambedue i piedi, e si trovino tutti i requisiti di un ottimo parto (\$.216.) e che non visia altro di straordinario, suori che questa suddetta situazione del seto. Quantunque la natara per se solte compisca l'esclusione del seto in questa positura, f.c. limente però si conduce al termine dall'operatore, e con esserviato soltanto per i piedi.

\$.593. La natura fola è sufficiente, quandò la pelvi è ampia, il feto piccolo, la faccia rivolta verso l' osse facco, i piedi:uniti insieme, e con le piante opposte all' orifizio dell' utero, la forza dei dolori è efficace, e le membrane molto resistenti a rompersi: Da tutte queste cose insieme è produtto il dilatamento dell' orifizio uterino per il comodo passaggio del feto. Quante poi meno di queste descritte circostanze si trovano concorerre, tanto più questoparto è difficile, e tanto maggiormente richiede nel prosessore della supredenza, e attenzione.

\$. 594. I legni che annunziano quelle specie di pirto, sono in generale quelli, che presagiscono un parto D d preternaturale, perchè il fanciullo presenta tutt' altraparte fuori che la testa; ed ecco quali sono:

A Spesso la mole del basso ventre non è così regolare, come quando il seto è nella situazione ordi-

naria .

B Negli ultimi mesi della gravidanza, allorchè si riscontra col dito l' utero della donna, non si sente in modo alcuno la testa, la quale si fa distinguere per il suo peso.

Quando nel fopraggiungere i dolori non si presenta all'orifizio dell'utero che la vescica formata dalle acque, o qualche altra parte tra le minori del fanciullo.

D. L'orifizio si apre più tardi, a cagione della pressone più debole.

E : La vescica non si riscontra di figura o superficie molto larga, ma bensì ordinariamente di figura trasiversale, quale è appunto allora l'apertura dell' orifizio dell' utero; tosto indi diviene, lunga slosia, e

pendente .

F Dalle membrane rotte si sparge una copia di umore maggiore del solito, e i dolori o cessano, o si mutano in spuri. Vi è da fare qualche eccezione, qualora per prima parte si presentino le natiche, e i piedi uniti insteme. Spessissimo le natiche sono sbagliate, e prese per il capo, singolarmente negli ultimi mesi della gravidanza, e avanti la rottura delle membrane.

S. 595. Si resta accertati essere i piedi quelli che si presentano,

A Allorche a traverso le membrane non si arriva a sentire che qualche parte piccola: segno per altro molto incerto, posche potrebbero essere anche le mani.

Ma quando le membrane fono rotte, con fomma certezza fi diftingue il piede, dalle fue dita, che fono più corte di quelle delle mani; dal pollice non difeo-

scosto dalle altre dita come nella mano; dalla prominenza propria del calcagno, e dalle prominenze formate nell' uno, e nell' altro lato dai malleoli.

\$. 596. Allorchè tutti due i piedi fi presentano all' orifizio dell'utero, il fanciullo si estrae nella segue n-

tè maniera ..

A Si prendono tutti due i piedi in modo, che il dito medio itia fra l' uno e l' altro piede, l' indice fopra il malleolo efterno di uno, ed il dito annulare fopra il malleolo efterno dell'altro piede, affinchè non possano sidrucciolare.

B Si tirino nella direzione dell'affe della pelvi, movendoli a dritta, ed a finiftra, fintanto che non comparifcano ufcite fuori le fure, o fieno le polpe delle gambe.

C Si rinvolti ciascuna gamba, nella parte suddetta, con un panno lino morbido asciutto, e scaldato, e si tiri il fanciullo sino alla comparsa delle ginocchia.

D Si offervi in seguito se il tralcio ombellicale passi fra le cosce. Essendo così, si tiri la parte di esso, che riguarda la placenta, si pieghi il ginocchio del sanciullo, e si liberi dal tralcio. Nella stessa maniera si deve liberare qualunea altra parte, che dal medesimo si trovasse legata.

E Il tralcio sviluppato che sia, si pone da una parte, e l'operatore osservi di non comprimerlo colla mano.

F Venute che sieno suori le gambe, e le cosce del fanciullo, si prenda per le ginocchia, e poi per le cosce medesime, come è stato detto alla lett. C. e si continovi a tirarlo suori.

G Se le dita dei piedi sono voltate verso l'osso sacro, il seto posa sul suo basso ventre, ed è ben situato; al contrario poi, se riguardano la sinssi del pube; il feto è situato sul suo dorso, e allora si deve voltare sul-basso ventre. Per sar bene questa cosa,

H Si applica la palma d'una mano fopra il pube del D d 2 feto feto, quella poi dell' altra fopra i lombi, e operan-

do con elle unitamente si volta il medesimo.

Ciò fatto si cingono i fianchi, e gl'inguini del fanciullo con un panno lino afciutto, e rifcaldato, e fi tirano fecondo la direzione dell' asse della pelvi; la partoriente può ajutare quelta eltrazione con fare degli opportuni sforzi .

Tirato fuori il fanciullo fino fotto le ascelle, non si disimpegnino le braccia, ma con smuovere il feto per più versi, l'operatore tenti di estrarle insieme con il capo. La partoriente nel medesimo tempo può molto

contribuire con accrescere qualche suo sforzo.

\$. 597. Se poi la testa non può uscire, il professore introdurrà la mano nell' utero lungo l'offo facro, per cercare la cagione dell' impedimento. Quelto fuol' effere di quattro specie ; o il capo è troppo grande, o situato malamente, o le braccia fono incrocicchiate, o la vagina è troppo angusta.

S. 508. Si giudicherà che la testa sia troppo grossa, quando la faccia guarda l' offo facro, o l' ischio, se le braccia feguono le offa delle tempie, e lo stesso corpo del feto è più grande del dovere .

\$. 599. Affinchè un tal capo meglio si tiri fuori,

Si disimpegnino le braccia.

Un aftante sostenga il corpo del feto.

L'operatore introduca due dita della sua mano dentro la bocca del fanciullo, e lo prenda per la mascella inferiore.

Porti l'altra mano sopra le spalle del medesimo. in modo che si arrivi ad afferrarle con due dita da

ambe le parti del collo.

Il professore con smuovere in diverse parti il feto, e col tirarlo, tenti di liberargli la faccia, acciò per quella si presenti. Se il perineo resiste troppo, e la testa fia quasi inchiodata, col girargli la faccia, dall'una e l'altra parte, si estragga .

F La partoriente si unisca a fare degli sforzi, ed accompagni l' operatore.

5. 600. Se con tutti questi artifizi non si può disim-

pegnare la testa,

A L'operatore per quanto può porti ulteriormente fopra l'occipite del feto la mano, che fino allora ha tenuta fopra le spalle del fanciullo, e tenga l'altra fulla mascella.

B. Nel tempo stesso non solo deprima l'occipite, ma ancora tiri la mascella inferiore fino all'apertura della vagina, di maniera che la faccia resti tutta scoperta.

C -: L'astante che sostiene le ginocchia del feto, sollevi questo verso il pube della partoriente .

L' operatore con un moderato smovimento procuri

l'ulteriore disimpegno, e liberazione del capo.

S. 601. Finalmente se nessuna delle cose finora proposte gioverà per tirare il capo, come suole in vero accadere se la mole di esso è maggiore dell'apertura delda pelvi, non vi è che un compenso solo, il quale confifte

A. In ismuovere il corpo del fanciullo, come fi farebbe maneggiando un succhiello, acciò la telta si allunghi, e diminuisca di diametro . Se questa operazione poi non riefce .

B. Si apra ad esso il cranio nella regione dell' occipite, acciò il cervello, o l'acqua che vi fosse, esca, ed

il suo volume diminuisca.

C Con le dita della mano, introdotta nell'utero, si prenda per la mascella, o per le orbite degli occhi.

D Si tiri dopo la telta nella maniera descritta al para-

grafo precedence.

S. 602. Ogni volta che le braccia, le quali dovrebbero feguitare le tempie, per essere incrocicchiate l' una sopra l'altra, impediscono alla testa di venir suori, si debbono disimpegnare nella maniera di sopra in- .

ELEMENTE DELL' ARTE infegnata al \$. 538. portando prima il corpicciuolo del feto fulla parte oppoita a quella del braccio che uno vuole difimpugnare, per poter più facilmente intro-

\$,603. Suole alle voite accadere, difimpegnate le bracdurre la mano nell' utero. cia, che il collo del fanciullo fi trovi ilretto dalla bocca della vagina, e ciò particolarmente per non effere Hata praticata l'attenzione di pronta nente titas fuorz la refia. Allora fi deve dilatarla, introducendo adagio

\$, 604. La faccia è mal fituata, quando ella guarda, le adagio le dita fra essa ed il collo. parti fuperiori , e che il mento fia arreltato dalla fin-

fifi degli offi del pube. Perciò in tal caso. Si prendera il feto per il torace, e si respingetà al possibile nella pelvi, acciocche il mento si disconti dal

B Si porterà l'altra mano sul posto in cui la faccia è

S' introdutranno due dita nella bocca, e coll'ajuto di esse si rivoltetà la faccia, per modo che guardi I sichio, e che un orecchio reiti in su, e l'altro in trattenuta .

Il rimanente fi faccia col metodo indicato al \$. 600. giù .

\$. 605. Può accadere che il capo non obbedendo nienat all movimento di rotazione dato al corpo, e da noi definitional \$, 596. lett. H, il mento incagli nelle ofsa lett. D. del pube, benche il feto riposi sul ventre. Da ciò procede che il collo si storca; onde non si deve esse re indifferenti fulla banda verio la quale fi voglia voltare la faccia : fempre ella fi deve voltare per la parte oppoita a quella fulla quale il collo ha piegato, e che si riconosce dalla tensione di esso.

S. Goof. Acciocche il feto non perifica per la compreffione del tralcio, nel tempo che l'operatore tenta liberto.

liberazione del capo, avrà l'attenzione,

A Di pertare la mano finistra fotto il torace lungo l' osso sacro fino alla faccia di esso.

B C Di mettere due dita dentro la bocca del fanciullo, e finingerle nelle fauci, dove abbasserà la lingua, fitmolerà la gola, e farà efcire la muccosità che vis trovasse. In questa maniera le fauci del fanciullo si aprono, e si nettano per l'ingresso dell'aria, e insieme sono stimolate alla respirazione, (\$.407, num. 2.)

C Acciocchè l'aria meglio penetri dentro la bocca, del fanciullo colla sfessa mano si faccia del luogo nella

vagina scoftandone la parete.

D r Dopo che il feto avrà incominciato a respirare, l' operatore si accinga alla liberazione del capo (\$.597.e seg.)

\$.607. Se mai il fanciullo non presenta che un sol piede,
Tav. X. Fig. 4. si dovrà ricorrere al metodo seguente:

A Si rispingera un poco il piede che è suori, affinche si siberi l'altro, nel caso che sia arrestato nell'oso. Se l'operatore si trova presente nel tempo medessimo che si rompono le membrane; può impedire l'ulteriore, avanzamento del piede, che si presentasse.

B Con la scorta del pollice del piede uscito, s' introdurrà la mano nella vagina fino al ginocchio, ivi forfe stando l'altro piede, si prenderà per i malleoli, si

tirerà fuori, e si metterà accanto al primo.

C Se non si troverà l'altro piede, si tenterà potendo di estratre il feto per quello solo che si sa presentato. Ciò in vero si potrà fare ogni volta, che il piede sia ripiegato sopra il dorso ovvero basso ventre del fanciullo:

D Tosto che compariscono gl'inguini; si tira fuori facilmente l'altro piede; col porre il dito nella piegatura.

\$. 638. Se poi il fanciullo non può escire col tirarlo nella suddetta maniera per un solo piede, e non si possa vincere la resistenza che l'altro piede oppone per la sua cattiva situazione, l'bisogna dolcemente disimpegnato : e-per riuscir bene, l'operatore ossesserà quanto segue.

Deve fermare il piede uscito con un nastro legato fopra i malleoli.

B , Rispingere'il medesimo quanto può, affinchè l'altro si possa più facilmente disimpegnare.

C - Colla guida del pollice del piede di già uscito, introdurre la mano fino ai malleoli dell'altro piede, in modo che il dorso della medesima sia rivolto verfo il primo.

D. Trovatolo lo afferrerà fopra i malleoli.

Lo disimpegnerà dal luogo ove è arrestato, con riaccostarlo verso il corpo, e allora lo tirerà fuori.

Legherà anche quetto piede col nattro come aveva fatto nel primo.

E farà tutto il resto secondo il metodo espresso nel S. 506.

# CAPITOLO XVIII. SEZIONE II.

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE, A CAGIONE CHE IL FETO SI PRESENTI COLLE GINOCCHIE VOLTATE VERSO LA BOCCA DELL' UTERO.

S. 609. O Uando all'orifizio dell'utero si presenta un corpo duro, convesso, piano da ambe le parti, e dietro al quale si sente una piegatura ; è certo questo effere un ginocchio, o un gomito, che si prelenta; si dittingue quello essere il gomito dai condili delle ossa più prominenti, ovvero essere il ginocchio quando vi si senta la rotula mobile . Tav. X. Fig. 5. S. 610. Inoltre si conosce più chiaramente che il fan-

ciullo abbia presentato il ginocchio, quando conducendo la mano fino all'estremità della parte che si presenta v'ins' incontra il piede (\$.595.); in questo caso l' operatore, per abbreviare l' operazione, lo prenda sopra i malleoli, lo spinga verso una parte, nel mentre che lo tira, lo estragga, e compisca il parto descritto nella sezione precedente.

\$. 611. Non di rado accade allorchè si presentano tutti due i ginocchi, che la natura ne spinga suori uno: in questo caso non è difficile all' operatore di prenderli, e atradi senza disimpegnare i piedi, specialmente se il seto è mono premuto dall' utero, per le acque già perdute da qualche rempo.

# CAPITOLO XVIII.

### SEZIONE III.

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE A CAGIONE
CHE IL FANCIULLO PRESENTA LE NATICHE
ALLA BOCCA DELL' UTERO.

\$. 612. I L feto può presentare le natiche, tanto nella situazione retta, che obliqua dell' utero

Tav. XI: Fig. 4.

\$. 613. Ogni volta che si presentano le natiche, escendo l' utero in situazione retta, dalle persone imperite si ficambiano facilmente al capo. Queste spinte e condotte all' orifizio dell' utero si riscontrano dure, e prominenti, e tanto più lo sono, quanto maggiore è la sorza dei dolori, colla quale faranno state compresse dopo lo spargimento dell' umore dell'annio. Si conoscono

Per l'apertura dell'intestino retto situato nel lungo incavo, il quale è terminato in una dell'estremità dalle parti genitali, e nell'altra dall'osso del coccige.

c L'aper-

B L'apertura dell'inteffino retto si distingue da quella della bocca, per essere più stretta, e non avere la lingua, e le mascelle. (Si consulti il \$.518.).

C - Il meconio denfo, nero, tenace, glutinoso, poco fetido, e che sgorga da essa parte, sa sì che non si

possa confondere con la bocca.

Quando si possa condurre le dita più addentro, gli arti che hanno relazione, o sono attaccati alle natiche, tolgono di mezzo ogni dubbiezza.

E Non vi si fente inoltre di alcuno mobile, o acuto nel margine, come si riscontra quando si presenta il

capo .

\$.614. Questo parto differisce poco dal parto facile descritto nel Cap. VIII. purchè sia ampia la pelvi, e piccolo il feto. Da ciò nasce ancora che la vescica formata dalle acque, spinta dai dolori alla bocca dell' utero si ditenda in una superficie larga, in vece di essere di sigura lunga, come per lo più si trova in quei parti ne' quali il seto presenta ogni altra parte suori del capo (si consulti il \$.594.). Con somma facilità ancora si apre l' orifizio dell' utero, ed il seto esce fuori.

\$. 615. Al contrario ogni qualunque volta che la pelvi fia stretta, o che il feto sia grosso, con le cosce ripiegate le quali aumentano il volume delle natiche, difficilmente il feto può passare per l'apertura della pelvi, se non a forza di dolori forti e frequenti. Le cosce ancora voltate sul basso ventre lo premono violentemente, fanno uscire il meconio, comprimono i vast, e ritardano la circolazione. In questo caso vi è da temere per la madre le convulsioni, e la rottura del perineo.

\$. 616. Se l'operatore vi fi trovasse avanti che sieno versate le acque, è meglio che metta in uso l'ajuto della mano, che aspettare l'esito della natura, il

quale

quale è molto incerto se sia per essere favorevole (\$.614.) Laonde

Sul momento stello, che l' umore dell'amnio principie. rà a perdersi ,l' operatore introdurrà la mano nell' utero.

Nell' introduzione di questa rispingerà da un lato le natiche del fanciullo, per preparare la strada ai piedi , che esso andrà cercando.

Di poi prenderà l'uno, e l'altro piede sopra i malleoli . .

Volterà il feto sopra la parte sulla quale penderà, e lo estrarrà.

Compirà il parto come si è detto-al \$. 596.

Se ciò riescirà molto difficile, i piedi si potranno fermare col nastro, e mentre questo si tiretà si rispin-

gerà il corpo.

\$.617. Se poi il Professore arriverà troppo tardi, o in tempo che l'utero sia fortemente serrato intorno alle natiche del feto, e i dolori si mantenghino ancora in tutto il loro vigore, è migliore espediente ch' ei lasci operare alla natura, che forzare l'utero, con dilatarlo violentemente . Procuri per altro

A Di rispingere il perineo, e l'osso del coccige, per

rendere più ampia l'apertura inferiore della pelvi.

B. Allorchè compariscono gl'inguini del fanciullo, esso porterà uno o due dita, piegate a guisa d'oncino da ambe le parti nelle piegature, che i medesimi formano, e tirerà con forza e maestrevolmente il feto, prendendo il tempo, che i dolori lo fanno avanzare.

S. 618. Ma se l'azione dei dolori venisse a cessare, o diminuisse per la debolezza della partoriente, non deve starfene nella inazione, ma bensì deve preferire l' opera e l'ajuto delle tanaglie, o di un oncino a punta ottufa (Tav. XIV. Fig. 3.) e con l' uno, o l'altro di questi strumenti tirare il feto, avendolo investito nella piegatura degl' inguini .

S. 619. Quando l' utero è situato obliquamente, e che si presentano le natiche, ordinariamente una è spinta nell' orifizio dell' utero, l'altra fi arrefta nel contorno della pelvi. Facilmente si concepisce che un tal parto non si può compire dalle sole forze della natura, perchè la violenza dei dolori sempre più spinge contro gli ossi della pelvi la natica, che è arreitata, e la fa tumefare. Molto meno si deve sperare nell'essicacia della natura, quando cessano del tutto le doglie a cagione di un oftacolo insuperabile.

S. 620. Più sicura cosa è adunque per la partoriente, che il Professore, introducendo immantinente la mano nell' utero, prenda la polpa della gamba che fi presenta la prima, disimpegni il piede, e nell'atto di difimpegnarlo lo porti fulla banda opposta, in modo che la natica la quale è arrellata si renda libera . In questo caso si ha un parto agrippino, col seto che viene avanti con un fol piede. In questo medesimo cafo si afferra il feto per la sura, affinchè si possa smuovere e tirare con maggior forza, e fenza timore di rottura .

S. 621. Succede ancora che una natica si arresti nelle ofsa del pube, e l'altra nell'ofso facro. In questo cafo Senza perder tempo fi cercano i piedi del fanciullo, e questo si volta sul suo basso ventre.

Se non si possono prender bene i piedi, si sostertanno le natiche con le dita, e portando il pollice nella piegatura degl' inguini, fi volteranno le natiche in modo che la faccia rimanga voltata verso l' osso facro.

Qualora le natiche per la forza dei dolori sieno talmente impegnate nella pelvi, che non si possa nè guadagnare i piedi, nè far cambiare situazione al seto, si aspetti per operare, che la forza delle doglie abbia. fatto uscire le cosce : allora si deve rivoltare il feto, c far che torni ful fuo ventre ( \$. 596. lett. G ). CA-

# CAPITOLO XVIII.

# SEZIONE IV.

DEL. PARTO PRETERNATURALE A CAGIONE.
DELLA SITUAZIONE TRASVERSALE DEL FETO.

\$. 622. Uando il feto è situato trasversalmente possono presentarsi differenti membra di esso all'orifizio dell'utero. Cioè

A Il collo

B La spalla, e la scapula C Il braccio

D Il petto.

E I basso ventre, e gl' ipocondri -

F Il dorfo ...

G I fianchi.

\$. 623. Per lo più ancora

A Cala qualche volta il tralcio ombellicale in modo, che non essendo per anco versate le acque, non si può sentire che il solo volume di esse acque rinchiuse nella membrana dell'amnio (\$. 594- lett. C) e lo steffo tralcio dietro all' orifizio dell' utero.

B La donna senre um gran dolore in un lato, il quale non è prodotto da altro, che dalla diftensione dell'ute-

ro in tal parte.

\$. 624. Delle situazioni transversali, quella suol' esfere la migliore, nella quale il feto è voltato per laparte anteriore del suo corpo. Tav. X. Fig. 3. Poichè,

Con minor difficoltà il professore introduce la sua

mano nell' utero.

Ed i piedi ripiegati sopra il basso ventre si prendono, e si tirano più facilmente. \$.625.

\$. 625. Allorchè il feto è fituato trasversalmente, si deve rivoltare per i piedi, acciò si possa estrarre; onde la partoriente fi, deve collocare fecondo le regole sopra esposte al \$. 391. e' sego! ed introdurre la mano nell' utero (\$. 351.); lo che fatto.

A L'operatore profitterà dell'intervallo, che le doglie lasciano, per introdurre la mano tra il seto, e le membrane, e non abbandonando mai il corpo di esso, lo

feguiterà lungo il torace ed il basso ventre.

B Con la mano introdotta rispingerà moderatamente, la parte superiore del corpo, che chiude l'apertura superiore della pelvi.

Allontanerà dolcemente col dorso della mano l'utero, quando stringesse troppo il corpo del feto.

Osserverà di non prendere le mani in vece dei piedi ; facilmente si distingueranno dalla loro conformazione , e dalla loro positura.

E La fituazione dei pièdi fi deve attentamente esaninare. Quando i piedi sono posti sul basso ventre , fi tirano a dirittura; quando poi sono piegati sul dorso, (Tav. XII. Fig. 1.) prima di tirarli fi rivoltano sul basso ventre , poichè il dorso non fi può piegare indietro (§. 78.).

Avanti di tirare il feto nella detta maniera per un piede, fi cerchi di liberare anche l'altro, arrestato for-

fe e trattenuto dalla parete dell'utero.

H Avanti di cominciare l'operazione, il Professore esamini con la mano introdotta nell'utero se il seto sia vivo, o morto (\$. 388.).

\$. 626. Accorso che egli sia, faccia l'operazione più pre-

prefto che sia possibile, e nello stesso tempo in cui si rompono le membrane. Anzi talora conviene che egli: stesso le rompa; imperciocchè sa quel tempo l' uero non anco sortemente stringe il seto, nè la parte con la quale viene innanzi trovas ancora introdotta-nell' orifizio. L' angustia della pelvi accresce ancora molto la difficoltà dell' operazione (si consulti il \$, 508. e segg.).

A S. 627. Se le membrane non fonto per anco rotte, Si prenderanno le medesime fra l'indice, ed il policie, e si romperanno, prosittando degli sforzi della madre; o si socranno con un ago motto lungo, con un ago inguainato e corredato di molla, condotto con la guida della mano già introdotta nell'utero, quando non si sieno potture aprice colle dita.

Per l'apertura fatta nelle membrane s'incrodurrà tofto la mano, che ferrava la bocca dell' utero, andando con essa a cercare i piedi del feto, i quali trovati.

per mezzo di effi fi eitrarrà.

C Quando fi possa ottenere, si cerchi che i piedi del feto guardino con i calcagni la palma della mano dell' operatore, acciò voltato esso ful suo ventre si possa tirar fuori.

§. 628. I. Il collo ordinariamente per se stesso non si può dittinguere, ma bensì per le parti adiacenti, quali sono il mento, la faccia, le orecchie, la nuca, l'occipite, la scapula, la clavicola, e le vertebre.

5 629. Se per troppo lungo rempo il collo refla trattenuto e forzato full'orifizio utesino, efso collo fi allunga, il capo alquanto fi allontana, i vasi fono comprefii, s' interrompe la circolazione, la faccia si gonfia, e il feto muore.

\$. 630. Laonde quanto più presto si può si cerchino i piedi del seto, e per questi si volti; se poi queto rivoltamento non si può sare, si deve rispingere

Tresports Congle

il petto, affinchè si presenti la saccia, la quale pre-

sentata che si sia si deve deprimere la fronte.

S.031. II. La spalla, e la scapula Tav. XI. Fig. 2. si conoscono alquanto per la propria configurazione, o struttura, e per le parti adiacenti ancora, come sono il collo, le vertebre, e le braccia.

\$. 632. Sollecitamente si deve ajutare il parto colla mano, avanti che la forza dei dolori abbia fortemente impognato nell' orifizio dell' utero quella parte del fe-

to colla quale si presenta.

\$. 633. III. Le differenti parti del braccio possono pure presentarsi nella situazione, tanto naturale, che trasversale del seto, nella dirittura o obliquità dell'utero, e presentarsi tanto sole, che combinate con altre parti, come per esempio con la testa, con i piedi, e con il cordone ombellicale.

\$. 634. Qualche volta la fola natura compisce il parto, nel caso che si presenti la mano con la testa. Quando poi vien suori o sola, o con altra parte del corpo, indicante situazione transversale nel seto, il parto non può essere ultimato senza il soccorso dell'

arte ( \$. 625 ).

S. 635. Quando adunque l'utero è nella situazione retta, e si presenta la testa unita all'estremità di una mano, tanto poco è lo spazio occupato da essa mano, che questo parto con sicurezza si può abbandonare alla natura.

\$. 636. Se poi l'utero è fituato obliquamente, sul principio, cioè avanti che si rompano le membrane, a traverso di esse si sente la sola estremità della mano, ma dopo lo spargimento dell'umore dell'amnio, per la violenza dei dolori è spinto avanti tutto il braccio Tav. XI. Fig. 1., la testa è portata verso un lato, e l'utero diviene più obliquo. Onde la naturale azione dei dolori nuoce più di quel che giovi, e non rimane altro soccorso se non quello dell'arte.

\$.637.

5. 657. Nella fituazione retta dell' utero ancora, prefentandofi la tefta col braccio intero, ella fi difcofta dall'affe; perciò anche in questo caso è d'uopo che il Professore metta in opera quelli ajuti, che l'arte gli suggerisce.

§ 638. Succede del gomito lo stesso, che del braccio intiero, potendo totalmente uscire per lo ssorzo dei dolori. Allorchè il braccio rimane piegato per l'avanti sopra la spalla, lo spazio diviene più angusto, e la si-

tuazione diventa peggiore.

\$. 639. Se mai il tralcio esce nel medesimo tempo, come spesso accade, questo parto non solo non si deve rilascare alla natura, ma bensi estrarre il fanciullo prima che si possi, per timore che la testa non comprima il tralcio, e quello muoia.

5. 640. Pertanto ne' casi accennati al \$. 634. e 635. e segg. il feto si deve estrarre per i piedi (\$.625. e seg.). L'operatore introducendo la mano distesa nell'utero con la palma voltata verso il feto, molto facilmente con

essa incontra il petto del medesimo.

\$. 641. Ma può accadere che prendendo il fanciullo per un piede, o per tutti due inseme ancora, il corpo del medessimo non venga suori, a motivo della testa arrestata dalle ossa del pube, o perchè uno dei bracci si trovi inserito, e stretto fra le sue cosce. In questo caso certamente per estrarre il feto

A Bisogna legargli con un nastro uno, o tutti due

i piedi ;

B. E con la mano introdotta nell' utero rispingere il feto verso la parte contraria a quella 'del piede, per cui si pensa tirarlo, facendo risalire verso il sondo dell' utero la spalla, e il petto del medessimo.

C Con l'altra mano poi è espediente tirare il nastro

Ff

fuori dell' utero, al quale sono legati i picdi.

. \$. 642. Il nastro

A Sia di feta, e con stropicciarlo, e batterlo gli si tolga la incartatura, o rigidità che potesse avere; sia più lungo di due piedi, e poco più stretto di un pollice; e in una dell'estremità abbia un foro bislungo.

Avanti di adoprarlo si unga con olio .

C Indi si faccia passare l'estremità non bucata per quel-

la forata, e si formi una specie di fionda.

D L'operatore tenga questa fionda con la mano defira in modo, che due o tre delle sue dita restino dentro il nastro, e l'indice e il minimo, o auriculare, lo tenghino o stringhino per di fuori.

E Così accomodata e tenuta la fionda fi porti ad un piede, ovvero a tutti due infieme, mentre la finistra

mano terrà l'altra estremità del nastro.

F Dopo che con maestria sarà essa sionda condottafopra i malleoli del piede, o come si è detro di tutti
due i piedi, con la mano destra si terrà ferma ned
posto ove deve stare, e con la sinistra si tirerà, eferrerà.

G Il portare il naftro nell'utero fopra i piedi per mezzo di piccole guide di legno, fecondo il merolo Sto-MUNDIANO, il quale fu ingegnofamente corretto da PUGH, e WALBAUM, rende fenza necessità l'operazione lunga, e rediosa.

\$. 643. Gl' imperiti con opera gettata, ed anco nociva, tentarono di rispingere nell' utero la mano; imperciocchè da per se ella risale, tosto che il feto è stato

voltato, e si citrae per i piedi.

\$. 644. Neppure si deve tagliare il braccio, se nonvè una estrema necessità. Questa mutilazione dissigura il fanciullo allorché sopravvive, e lo rende oggetto compassionevole morto. Molto meno si deve tirare il braccio con l'intenzione di liberare il seco,
posciachè sempre di più si viene a impegnare il petto di esso nella pelvi, e facilmente il braccio si stacca
dal resto del corpo. \$.645.

§. 645. Quando fi può prendere il feto per tutti due i piedi, fi fuole eltrarre felicemente. Quando non fe ne possa prendere che uno, fi deve cercare e prender quello, che è dalla parte opposta al braccio uscito fuori.

5. 646. Se poi per difgrazia fia pafsato lungo fpazio di tempo dacchè il braccio è efcito fuori, o questo fia stato tirato violentemente (\$.644.) e perciò l'utero con molta forza tenga stretto il feto, in modo che una parte ancora del petto resti impegnata, e ritenuta nell'orifizio dell'utero, fenza che si possa con forza alcuna penetrare con la mano tra l'utero, e il corpo del feto, non vi rimane altra speranza che di mettere in pezzi il feto.

\$. 647. Accade ancora che escano insieme tutte due le mani, e in mezzo di esse la testa. In questo parto La natura è sufficiente per liberare la donna, qualo-

ra il capo fia piccolo, ben fituato, e la pelvi ampia.

B Qualora poi questa fia stretta, il capo troppo grande,
o fituato obliquamente, il feto fi deve voltare per i piedi.

C. Quando l'azione dei dolori abbia impegnato si fortemente la tella dentro la pelvi, che non fi possa in alcun modo arrivar'a prendere i piedi, fi deve eftarre il capo, dopo averlo vuotato del cervello.

§. 648. Quando le braccia nell'ectire fono incrociare talmente avanti la tetta, che nè le braccia, nè il capo possano ulteriormente scendere, si deve estrare il feto per i piedi, posichè la testa coll'ajuto del nastro non può in tal maniera venire (§. 641.).

\$. 649. IV. Il petto. Le parti ancora contigue ad ello, e specialmente le costole fanno conoscere il petto.

\$. 650. In quelto cafo ordinariamente fi rivolta il fero. Quando i piedi sono piegati ful suo ventre, tal cosa riesce molto facile, mentre si prendono, si tirano, e felicemente si fa l'estrazione del feto.

Ff2

\$. 651. Quando poi fono ripiegati ful fuo dorfo; come non di rado accade, si devono avere le appresso cautele.

A. Bifogna introdurre la mano lungo l'osso facro sin fotto gi ipocondri del feto, in modo che la palma guardi il feto, ed il dorso l'osso facro della madre.
 B. Si piegherà in alto, e si prenderà la cossia che cor-

risponde al piede superiore, o più lontano.

C L'operatore volterà e abbasserà essa coscia, e la farà .

sdrucciolare in giù verso il carpo della sua mano.

Estrarrà il feto nella consueta maniera.

5. 652. V. Lo ftello metodo tenuto riguardo al petto, fi deve tenere allorchè fi prefentano gl' ipocondri, e il baffo ventre. Se il feto è fittuato in quelta maniera, il cordone ombellicale fuole ufeir fuori quafi fempre, di modo che comparendo, è fegno prefentarfi il feto ficuramente col baflo ventre (Tav. XII. Fig. 1.)

S. 653. La diffinzione, che passa tra il feto idropi-

co, e la vescica formata dalle acque, consiste A Nel sapere che l'umore dell'amnio è uscito.

B Nel non offervare manifesto e grande ondeggiamento di fluido ( \$. 180. ) .

 C - Nell'imbatterfi a trovare, andando avanti col dito per fpiare la grandezza del tumore, il petto, o le parti genitali;

S. 654. Rare volte il basso ventre e gl' ipocondri restano impegnati nell' orifizio dell' utero, onde acciò si possa riscontrare la parte, che si presenta all' orifizio, si deve introdurre rutta la mano nella vagina. Per la medesima ragione se l'umero dell'amino (S.72-) presto si posse solo dell' utero si trova poco dilatata l'

\$. 655. VI. Il dorso (Tav. XI. Fig. 3.) si diffingue mediante la colonna delle vertebre, e per non si trovare in vicinanza quella parte dalla quale ha origine il

cordone ombellicale.

5.656.

\$. 656. Quando i piedi sono ripiegati sopra il dorfo, fono comodi a prendersi, ma non bisogna tirarli per diritto, poichè il corpicciuolo non fi può piegare indietro; si devono guadagnare le ginocchia, e secondo che si presenta il dorso all' orifizio dell' utero, o col suo centro, o piegato verso l'alto, o verso il basso, bisogna girare e voltare i piedi, ora in sù, ora in giù, acciò mediante i medefimi si possa intieramente rivoltare il feto, e comodamente tirarlo fuori 🕹

S. 657. Se in questa maniera il seto non viene, si deve estrarre per mezzo del nastro avvoltato ai piedi

di esso ( \$. 642. ).

· S. 658. Allorquando i piedi sono ripiegati sul suo basso ventre, s' introduce la mano nell' utero, lungo la parte posteriore della vagina, portandola sotto gl'ipocondri, ed il rimanente si compisce nella maniera defcritta al \$. 651. Se mai il feto puntafse full' ofso facro, bisogna portare la mano nell' utero accosto alle ossa del pube.

S. 659. VII, Più difficilmente si conoscono i fianchi, quando si presentano, nè si conoscono se non dalle parti contigue ad esti ; per esempio dalle natiche , dal-

le ginocchia, dai lombi ec.

S. 660. In quelto caso non vi è altro compenso che estrarre il feto per i piedi, e ciò si può fare facilmente, se per anco non è uscito tutto l'umore dell'amnio : perchè i piedi essendo più vicini, si prendono facilmente. Difficilmente però si ottiene l'intento, se l'utero stringe fortemente il feto. L' operatore foprattutto si guardi di non lasciare in braccio alla natura, per qualunque difficoltà che gli si presenti, un parto, che ella natura non può mai effettuare.

## CAPITOLO XVIII.

#### SEZIONE

DEL METODO DA TENERSI PER ESTRARRE IL CAPO STACCATO DAL CORPO, E RESTATO NELL'UTERO.

S. 661. A Llorchè si tira il feto per i piedi , se il capo è troppo grosso, o col mento è arrestato nelle ossa del pube, incontra tanta difficoltà a. uscire, che si ricerca una somma prudenza nell'operatore per liberarlo, e tirarlo fuori ( \$. 507. e fegg.). Quando al contrario,

Senza la dovuta circospezione, ma violentemente si tira il feto, le parti che uniscono il capo col collo, o che collegano le vertebre cervicali fra di loro, si strappano, e non si tira fuori altro che il tronco, rimanendo nell' utero la testa.

Questo accidente può succedere al più abile Profesfore, quando il feto è putrido, o macerato, ed i i ligamenti pure sono molto gracili e deboli. La stessa debolezza di fibre nei ligamenti si trova

tanto nell'aborto, quanto nel feto che nasce avanti il tempo.

Il capo ancora può restare nell' utero, se il feto si taglia in due parti, e si estrae l'inferiore prima della fuperiore.

S. 662. Raro è che il capo restato nell' utero sia mandato fuori dalla forza dei dolori . Perchè

Quando il capo è troppo grande, le doglie lungi dal mandarlo fuori, piuttosto lo trattengono; perchè prefentandoli l'occipite, il fondo dell'utero comprime gli offi del vertice, e rendendoli appianati, fa che occupino maggiore spazio ( S. 252. lett. C ).

B E allorchè il mento è arrestato nelle ossa del pube, l'azione delle doglie ve lo impegna maggiormente,

ed impedisce il di lui avanzamento.

\$. 663. Quantunque ancora i dolori foffero efficaci, mal fi farebbe di affidarfi ai medefimi, perchè la donna fi trova effremamente indebolita dal parto contro natura, che ha preceduto. Se l'utero viene a ferrarfi, e fe la placenta, effendo tutta o in parte ffaccata, cagioni una emorragha, i dolori operando con minor forza no producono altrimenti effetto alcuno, e per poco che fi tardi non vi rimane altro fcampo.

\$. 664. Adunque se i dolori non continovano vigorosi, o interrompendo non ricompariscono egualmente forti, non vi è luogo in verità a poter lasciare l'espulsione del capo alla natura, ma più presto che sarà possibile si deve con l'arte estrarlo, massimamente se vi fosse perdita di sangue, acciò la madre non peri-

fca miferamente di emorragia.

\$.665. Molto lontano è ancora che i medicamenti irritanti producano qualche giovamento, possiachè piuttosto infinitamente nuocono, spingendo gran quantità di fangue all' utero, accendendo la febbre, e ren-

dendo l'utero teso ed infiammato.

\$. 666. L'opera della mano, e nei casi più gravi gli fitumenti, possono essere utili. Allorchè per altro il capo è levigato, e rotondo, con le incavature non abbastanza 'salde per poter sostencre l'azione delle dita, che piegate a forma d'oncino debbono potervisi adattare ed infinuare, rendono difficile la presa del capo, tanto più tal difficoltà cresce, se l'orifizio dell' utero sia molto serrato. Per la qual cosa l'operazione riesce più facile e persetta, quando si fa subito nel tempo che le parti sono per anco aperte.

S. 667. La stella operazione si eseguisce col seguente

metodo.

A . Si comincia dal tagliare il cordone ombellicale, e ponendo da parte il tronco del fanciullo, fi lascia la placenta nell'utero.

In qualfivoglia operazione un aftante comprima leggiermente il baffo ventre, acciocchè l' utero non torni indietro dall' apertura della pelvi .

S' introduca la mano nell' utero col metodo descrit-

to al S. 351.

Se il capo è malamente fituato, fi volti in modo, che la faccia rimanga discosta dalle ossa del pube.

S' introduchino, se è possibile, le dita indice e medio nella bocca di esso, il pollice si collochi sotto il mento verso l'occipite, e gli altri si accomodino dai lati per modo, che resti fortemente tenuto.

Preso così possesso del capo, si smove, ma senza violenza, e si estrae. Impiegandovi gran forza non si ottiene l'estrazione di esso, ma bensì gli si rompe la

mascella inferiore.

\$. 668. Se questi indicati mezzi non fono sufficienti, si ricorra ai seguenti, che sogliono giovare.

Si ponga il pollice fopra la faccia.

Il dito medio e l' indice s'introduchino per la bocca fino all' occinite.

Il medio s'infinui dentro al gran forame occipitale, fe non vi si oppone impedimento alcuno per cautadelle vertebre.

Dopo aver preso bene in tal guisa il capo, smoven-

dolo e girandolo si estrae.

S. 669. Qualora poi l'appoggio della bocca o fiadella mandibula venga a mancare , o per esser rotta , e non si possa introdurre il dito nel canale delle vertebre rimaîte, bisogna aspettare il ritorno delle doglie, o prendere il capo colle Tanaglie. Le Tanaglie lunghe, e curve descritte al \$. 443. fono state immaginate fingolarmente per questo effetto. Il tire-tete a tre branche di M. Levrer può in questo caso egualmente servire. \$. 670.

\$. 670. Siccome poi la eccessiva mole del capo richiede esser diminuita, questa diminuzione si sa nella

feguente maniera.

Si conduce la fommità del capo all' orifizio dell'utero, ed ivi si tiene fermo con la mano stata introdotta, e mediante la direzione del dito indice s'introduce lo Arumento.

Si apre il cranio col metodo descritto al \$. 442. e

-fegg., e si vuota del cervello .

C Uscito che sia il cervello, s'introducono le dita nell' apertura già stata fatta, e con l'ajuto di esse si estrae

il capo.

Se ciò non si può sare, si ricorre alle tanaglie, ovvero all' oncino, introducendo questo o nell'apertura stata fatta nel cranio, o nel gran foro occipitale, e con questi strumenti si tira fuori il capo.

5. 671. Supposto che la fommità del capo non si possa condurre fino alla bocca dell'utero, per applicar-

vi lo strumento perforatore,

A : Si deve dirigere detta fommità del capo verso l' uno. o l'altro lato della pelvi.

Si deve forare coll' introduzione di un oncino appuntato.

Si deve indi tirare a se l' oncino, per accrescere l' apertura, affinchè il cervello esca più facilmente.

S' introduca la mano per dirigere lo strumento, e-

difendere le parti genitali.

Mentre una mano tira l' oncino, l' altra tenga ferma la testa, prendendola per la mascella inferiore, osser-

vando che la medesima non cangi situazione.

Allorchè si negligentano le precauzioni sopra descritte, gli oncini non fervono a nulla; perchè quando la testa è arrestata, la loro applicazione è perniciosi, ( \$. 448. ) e molto più lo è quando ella è movibile. S. 672. Per eltrarre il capo che è restato nell'utero

#### ELEMENTI DELL' ARTI

fono flati inventati diverfi altri firumenti, quali fono, A Il Tira-1effa di M. MAURICEAU, e di M. BURTON, (\$.447. lett. B) i quali possono essere inutili, se non si su uscire il cervello; nulladimeno sono più adattati nel caso del capo rimatto solo, che quando debbono estrare il capo intiero unito al resto del corpo del seto.

B La Borsa di M. GREGOIR, e di M. AMAND sarebberomodissima per estrarre il capo, e la di lei applicazione fosse tanto facile, quanto è ingegnosa per l'invenzione. Premendo ancora il cranio nel verzice, ne

viene ad aumentare la larghezza ( \$. 662. ).

C La Fionda di M. MAURICEAU, di M. WALDGRAVE, di M. DYONIS, di M. VANDER-STERREN, di ROGIER, di ROONHUYSEN, di CHIAFMANN, e di PLEVIER, hanno il medefimo difetto. Tra quelle fi può annoverare ancora la fonda deferitat dal RATHLAW.

D' Le legacee elastiche di M. SMELLIE, e di BURTON fono di un più facile uso, e fanno presa ful capo, quan-

do non è o fissato, o fermo.

\$.673. Allorchè il capo è putrefatto, di rado si estrae intiero, ma per lo più in pezzi, mediante l' opera ripetuta della mano.

### CAPITOLO XIX

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE A CAGIONE
DEL VENIR FUORI IL TRALCIO OMBELLICALE.

5. 674. L tralcio altrimenti detto funicolo,

A Può venir fuori folo, o con qualche altro membro, per causa della positura trasversale del seto (\$. 623.).

B Più spesso però viene fuori se è troppo lungo, ed il capo sia situato obliquamente.

Ma

C Ma quando la testa del feto si trova in situazioneretta, è mosto raro ch' egli esca avanti di quella quantunque lungo, se le acque dell' amnio sono copiose.

\$. 675. In qualunque maniera efta il primo, l'aria, e la compressione che soffre, molto lo danneggiano. Quando comincia a cessare in esso la pulsacione, il feto soffre indebolimento; quando poi lia passato lungo tempo dalla essazione del battico, il feto sicuramente è motto.

S. 676. La testa essendo dritta,

A Se l'orifizio dell'utero è affatto aperto, avanti che si rompano le membrane, e i dolori sieno forti, e frequenti, riesce vano ed inutile qualunque soccorso si potesse apportare. Il feto certamente nasce debole, ma nientedimeno con facilità si rillora (\$407.).

Quando poi i dolori fono lenti, il mezzo più pronto per compire il parto, è quello di estrarre il

capo colle tanaglie.

\$. 677. Se il feto è fituato trasversalmente, si deve estratre per i piedi, con l'avvedutezza di rimetter dentro il cordone, acciò il medesimo non venga ad estre premuto fra la mano, e il corpo del feto.

S. 678. Lo stesso fi faccia tutte le volte che escentuori il cordone, trovandosi il capo in situazione obliqua, eccettuato il caso di una tanto piccola obliqua, in cui con minor briga si possa condurre e tener fermo esso cordone dietro al capo con due dita.

\$. 679. Allorchè il capo figilla la capacità della pelvi, che non fia permetso il girarlo, fi deve cercare di portare il cordone fu quella parte nella quale la tefta lafcia qualche spazio (\$. 8.); ordinariamente però in queste circostanze il feto si cava fuori morto.

#### CAPITOLO XX.

DEL PARTO DIFFICILE, E PRETERNATURALE
PER MOTIVO DI PERDITA DI SANGUE.

\$. 680. N El tempo del parto molte sono le cause che possono produrre una perdita di sangue pericolosa; ma la più frequente è quando prima del seto se presenta la placenta. Imperciocchè quantunque nella situazione retta dell' utero, la placenta soglia essere attaccata al sondo del medessono in nulladimeno si osserva qualche volta essere attaccata ai lati, e sino alla stessa cervice dell' utero, nazi che alle volte si osserva la medessma essere attaccata al collo istesso.

S. 681. Se ciò accade, i seguenti accidenti ne danno

indizio.

A Quando si tiscontra la gravida negli ultimi mes, non fi sente col dito il capo, quantunque l'orifizio si situato nell'asse della pelvi; ma dierro al segmento inferiore dell'utero si tocca un corpo spugnoso, che agl', inesperti comparisce una mola.

B - Avvicinandoli maggiormente il tempo del parto, all'improvviso e senza cagione alcuna conosciuta succedes uno sbocco di sangue non grande, e che cessa imme-

diatamente.

C Succede indi altro sbocco più copioso, e di durata maggiore.

Thaggiore.

D Ne sopraggiungono finalmente altri sempre più co-

piosi, più frequenti, e più lunghi.

Quando vengono i veri dolori del parto, la perdita è quali continova, efcono dei grumi di fangue, ed il feto muore; la madre pure corre rifchio di morte quando il feto non fia mandato fuori affai prefto, fia dalla natura, o fia per mezzo degli-ajuti dell'arre. I fegni che annunziano il pericolo nel quale ella fi trova sono la diminuzione dei dolori, o la loro tota-le cefsazione, il freddo dell' eftremità, l'offuscamento degli occhi, il polfo debole, frequente, ed intermittente, i deliqui, le agitazioni, le smanie, i sudori freddi, le convultioni. Non di rado accade che le donne since fieno sorprese da convulsioni, e sincopi mottali. Altre sinalmente muojono per debolezza nel puerperio.

Altre finalmente muojono per debolezza nel puerperio.

F Una emorragia anticipata spesso produce un fimili parto.

9. 682. Questa emorragia nasce dai vasi dell' utero apetti, per efsere la placenta in tutto o in parte staccata, lo che certamente suole accadere per la dilatazione del segmento inferiore dell' utero imminente il parto, e da ciò nasce che la perdita del sangue sia più abbondante nel tempo che i dolori producono questa violenta separazione. Prima che sopravvenga l'emoragia, bene spesso si tocca il corpo spugnoso della placenta, e si può anche in questa specie di parto sentire colle dita la di lei adessone coll' utero verso il segmento inferiore.

. \$. 683. Questa forte di accidente non si può attribuire al diltaccamento della placenta dal fondo dell' utero, nè alla sua calata nel di lui orifizio; imperciocchè non si vede quale sia la cagione atta a staccare tutta la placenta, nè quale sirada possa prendere per arrivare all' orifizio fenza ossessa delle membrane; senza sondamento di ragione viene attribuita tal cocsione al.

coagulo del fangue ( \$. preced. ).

- \$. 684. Vi fono dei casi nei quali la placenta ferral' orifizio dell' utero, e questi sono i più pericolosi; meno pericolosi poi sono quelli nei quali ella è aderente al colto, lateralmente all' orifizio; e fecondo questi casi variano i pronostici, ed i soccossi.

Quan-

A Quando fi stacca una piccola porzione della placenta dall' utero, ne nasce una piccola emorragia, le forze della madre e dei dolori sono vigorose, a l' utero insieme col seto è situato bene, il caso è meno pericoloso, e si può sicuramente laciar operare alla natura:

B Qualora poi siasi staccata una porzione maggiore, della placenta, sia molto tempo che si versi il fangue, i dolori sieno deboli, le forze della madre illanguidre, e tanto l' utero, che il feto, si trovino in cattiva si tuazione, senza dubbio bisogna ricorrere all'ajuto del-

\$. 685. Pertanto si deve prontamente estrarre il seto; ma avanti di venire a questo, vi è da fare qualche os-

fervazione fulla placenta.

A Se sia di già tutta staccata, sia arrestata nella vagina, e si opponga al passaggio della mano, si deve tirar fuori inseme con i grumi del sangue accagliato, che riempiono e otturano essa vagina.

B Ma se l'introduzione della mano non è difficultata, si lasci pure la placenta, acciò si chiuda quella strada; per la quale il sangue e l'umore dell'amnio, che-

distendono l' utero, potrebbero uscire.

C Ogni volta che la placenta, o tutta, o in parte, si mantiene aderente all' utero, più vantaggiosa cosa è sempre per la madre e per il seto il lasciarla.

. \$. 686. Quando si deve procedere all'operazione,

ecco come fi efeguifce.

A La donna stia per quanto è possibile quieta, e ferma,

e. non sia da calore artificiale riscaldata.

B Le s'introduca la mano nella vagina fino all'orifizio dell'utero, e fi efamini in qual luogo la pla-

centa fia staccata.

C Siccome esso orifizio è ordinariamente dilatato, o facilmente può dilatarsi, s' introduca la mano a poco a poco, e si allarghi, e si scottino le membrane sino a tanto che autta la mano non resti introdotta.

Dopo aver rotte le membrane (\$. 627.) la mano
si porti subito ai piedi, e si tirino, benchè il capo
posi sopra la pelvi.

E Se a caso non si possono arrivate i piedi, lo che succede di rado, si può tirare il capo colla tanaglia.

F Se il fanciullo estratto è vivo, si deve ristorare esso e la madre con cose leggiere, nutritive, e corroboranti (\$.407.). Talora la madre, benchè debolissima e quasi fenza polico, vien ristorata e falvata, e parimente si zavviva il seto quantunque paja morto.

\$. 687. Si propongono ancora altri metodi per un

parto così pericolofo.

A Con gli aftringenti si perde il tempo.

B Se soriamo la placenta, o le membrane, per dare esto all'umore dell'amnio, facciamo certamente nell'utero uno spazio, il quale facilità la di lui contrazione, e per conseguenza il ristringimento dei suoi vasi aperti; l'emorragia diminuisce alquanto, ma suffissendo sempre la cagione che la produce, ella ricomincia ben presto, ed il parto naturale che ne segue.

è più lento.

Il Sig. Puzos non approva il parto efeguito per mezzo dell'arte, perchè teme, contro l'esperienza, d'una
emorragia continovata, per cagione di tal parto precipitoso; poichè i vasi non si chuadono con egual prontezza. Perciò preserisce il parto naturate, ed unicamente ajutato con dilatare la bocca dell'utero nell'escita che sa il seto, mentre escendo il seto in tal modo naturalmente, e senza violenza, anche i vasi dell'
utero si chiudono a poco a poco: immaginandosi che
per quanto il seto si anell'utero, i medesimi sieno
come ermeticamente chiusti dal chi ci roco
come ermeticamente chiusti dal chi ci roco
come ermeticamente chiusti dal chi ci roco

\$. 688. Vi fono altre cause, che nel tempo del par-

to producono l'emorragia. Tali fono,

#### ELEMENTI DELL'ARTE

A . La rottura del cordone ombellicale .

B ... La rottura di qualche vaso grande dell' utero.

C . Il disticco di una parte della placenta medesima dal-

l' utero .

Tali cágioni fi conoscono e si distinguono, dalla placenta quando si presenta la prima, dal non esservi nel collo dell' utero atticcato alcun corpo fugnoso, e per l'emorragia che segue nell' atto stesso del parto. \$.689. A. Quando l'emorragia è abbondante, la sola

estrazione del feto può rimediarvi.

Quando poi, essendo il parto per tutto il resto naturale, la perdita del sangue si moderata, e le forze della partoriente e dei dolori sieno in vigore, giova ajutare il parto naturale della feconda e terza specie; negli altri casi poi si deve voltare il feto per i piedi-

## CAPITOLO XXI.

DELLE CONVULSIONI CHE SOPRAGGIUNGONO
ALLA PARTORIENTE.

\$.690. Rdinariamente sogliono essere molestate. da questo parto quelle donne, che naturalmente sono soggette alle convulsioni, come le pletoriche, le sisteriche, le febbricitanti, e le troppo delicate, le quali si conosceranno dal noto loro temperamento.

S. 691. La pletora specialmente si conosce da', suoi propri segni generali , primieramente dal posso della partorientee pieno, dalla faccia colorita, dal non essersi fatta cavar sangue in tutto il tempo della gravidanza, e dall' abbondante meltruazione che sossiria avanti d'ingravidare.

S. 192.

\$. 692. Generalmente le donne fono foggette alleconvultioni più nel primo, che negli altri parti.

\$. 603. Diverfe fono le caufe, che rifvegliano queste convulsoni nelle partorienti. Tali sono la grandezza e obliquità della testa del feto, la grandezza delle sue natiche, allorchè sono le prime a presentatsi, il feto putrido, la scarsa quantità dell' umore dell' amnio, la forza grande e precipitosa dei dolori, la lentezza del patto cagionata per sempio dal traslico avvoltato intorno al collo del feto, la soppressione dell' orina, che distingue dai dolori violenti nella regione del pube, e dalla funzione d'orinare sospeta, qualche lessone dell' utero cagionata dall' imperizia di chi opera, le violente agitazioni del corpo, le gravi passioni dell' animo, come sarebbe l'isa ec.

\$. 694. Anche ad una moderata perdita di fangue. fogliono esservi congiunte pericolose convulsioni; si

consulti il Capitolo precedente.

\$. 695. I fegni che annunziano le proffime convulfioni fono: un acerbo dolore di capo; il delirio; i frequenti tremiti e dibattimenti; un vomito violento di più giorni, e che dura fino al tempo del parto; i leggieri fuffulti dei tendini; e i dolori acuti che la tormentano.

\$. 695. Ordinariamente le convultioni assaliscono repentinamente le partorienti, e si uniscono di tratto in tratto coi dolori, per modo che con difficoltà da quelli riesca distinguerle. Per il solito sono simili alle epilettiche, poichè le partorienti dibattono le mani, scalciano coi piedi, si rivoltano con, impeto, e talora con tal forza, che difficilmente si possono tenere; mandano suori degli urli straordinari; storcono gli occhi; rustano; sano spumo spumo per bocca, e nei casi forti si mordono anche la lingua; il parto si effettua in tali circostanze senza che la donna se ne avvegga; H h

alcune volte questo parto è lento, e dura più di un giorno, altre poi le dette convulsioni cessano un'ora,

o due avanti il momento del parto.

\$. 697. Questa specie di parto varia molto, sia per riguardo alla sua durata, sia a riguardo delle conseguenze. Tutto succede selicemente quando non sopragginnge qualche sinistro accidente, come per esempio

In alcune donne si uniscono ai dolori le convulsioni; mentre in altre queste mancano totalmente. Se esse convulsioni non sieno molto frequenti, e gl' intervalli che lasciano sieno con buona quiete e chiarezza di mente, finito il parto cessa o immediatamente, e la mente torna siabilmente chiara. La puerpera resta fana, e salva-

In altre tutto accade come nel caso suddetto, suorchè la permanenza della donna nell' alienazione della mente per qualche spazio di tempo finito il parto.

Egualmente però anche questa resta salva.

Scampa ancora nel cafo più forte, quale è quello di perdere essa ogni conoscimento negl'intervalli dei dolori, e di restare in un prosondo sopore dopo il termine del parto, il qual caso però è molto raro.

Quella che nel mezzo ai dolori perde affatto la cognizione, e resta come stramortita compito il parto, sia poi questo naturalmente, o per mezzo dell'arte, continovano le convulsoni, le inquietudini, il vomito, l'assopimento, molto più sei il feto resto putrido nell'utero, e abbia comunicato alla madre gli effetti della sua corruttela; e se dopo esseria gravata comparissero dei deliqui, l'estremità fredde, ossilucamonto di occhi, contrazione di posso, sossilucamoni, suo intermittenza del medesimo, dolore dei sombi, sudori freddi, singhiozzo, deliquio, e sopore, muore apopletica.

La donna costituita nelle circostanze del caso o grado antecedente, ed accompagnata da segni cattivi, muo-

re avanti che venga a capo di partorire.

**§**. 698.

698. Nel primo e fecondo grado ,

A Se non accade niente di finittro si può abbandonare

tutta l'opera alla natura.

B Si può rimediare alla pletora, e all'estrema sensibilità della donna colla cavata del sangue, la quale si replicherà occorrendo; con gli attemperanti ed emollienti, con i leggieri anodini, e usati tanto internamente, che esteriormente in forma d'infusioni, e di catallassimi.

Se il parto è difficile, si conduce secondo le regole

insegnate di sopra .

D Si rimedia alla foppressione dell'orina col discostare il capo dagli ossi del pube, oppure col mezzo della feiringa (\$. 506.).

E - La donna tenga tanto il corpo, che l'animo in molta quiete, e non accrefca la violenza dei dolori con

sforzi volontari .

F La partoriente si tenga ferma ad ogni comparsa o

ritorno di convulfioni.

\$. 699. Se questi mezzi non sieno punto bastanti , ma le convulsoni si vedano più tosto crescere , e l'accompagnamento degli altri segni minaccino i gradi ulteriori e peggiori, allora non vi rimane altra speranza (e questa non anche di sicuro e ottimo successo che nella liberazione o escita del seto, sia naturale o artificiale. Per la qual cosa essendo la mali opprima la partoriente, e ammazzi il seto, miglior configlio è quello di estratio. Venuto suori il seto resta tolta ogni causa d'i riritazione.

\$. 700. Sebbene poi faviamente fi volti il feto per i piedi, accade tuttavia, che fi debba prendere e tirare il di lui capo colle tanaglie, quando fortemente l' utero lo ftringa. Se la calvaria fia eccedentemente, grande, è efpediente vuotarla del cervello. L' opera-

Hh 2 tore

tore in tal caso faccia ciò nell' intervallo dei dolori , e delle convulsioni; e quando essi dolori o le convulsioni prendono vigore, ed in conseguenza l'oristaio dell'utero si stringe, ritiri la mano, o avendola introdotta la lasci nell' utero immobile. Questa operazione richiede molto coraggio.

#### CAPITOLO XXII.

DEL PARTO DEI DUE FETI.

\$. 701. Due feti, che nel tempo stesso sieno stati concepiti nell' utero, si chiamano gemelli. Cressono ivi nsieme, e devono venire parimente nello stesso tempo alla luce. L'esperienza ci rende informati, che talora se ne generano insieme anche tre. Molto raro poi è che se ne ingenerino quattro embrioni, o maggior numero.

§ 702. Avanti il parto è molto difficile a conoſcerfi il numero dei feti esitenti nell' utero. Gli embrioni immersi nei respettivi loro umori talmente sono fra di loto accosti e situati, che distendono l' utero senza lasciare ineguaglianza alcuna. Perciò spessie volte ledonne portano due o più feti nell' utero egualmente disteso, come quando ne contiene un solo. In vano nelle gravide di due feti si cerca il folco, o la fosserta, che divida in due parti il basso ventre, egualmente che le due prominenze nella regione degl' ipocondri; anzi una tal fossetta si vede bene spesso nel basso ventre delle gravide di un setto solo.

 703. Neppure una gran mole del ventre denota effervi due feti. La copia dell' umore dell'amnio, il feto grande più del confueto, e fimilmente la feconda molmolto grossa rialzano in tal maniera il bisso ventre. Il feto, e la seconda piccola, e la minor copia dell' umore dell' amnio lo tengono molto minore.

\$. 704. Quando il feto è grosso si muove conmaggior forza, i suoi moti si fanno sentire in più parti dell' utero, e ancora del basso ventre, di sorte che sa credere falsamente che vi sieno due seti; onde questo moto non è un segno certo dell' esistenza dei gemelli, anzi i gemelli alle volte si muovono più debolmente.

\$. 705. Quanto maggiore è la mole dell'utero, tanto maggiore è la compressione dei vasi, e del basso ventre, e però tanto maggiori sono i sintomi cagionati da questa compressione, come sarebbero le varici, l'ensiagione de' piedi, e delle parti genitali, la dissicoltà di camminare, l'incontinenza o la soppressione delle orine, i disetti della digestione, la dissiroltà di respirare, e cose simili. L'utero poi può ingrossare egualmente tanto nel caso di contenere un seto, quanto in quello di contenerne diversi (\$.703.) e la forza o grandezza degl' incomodi, o dei sintomi sopraccenati, può esser la medesima tanto nel primo, che nel secondo caso.

\$. 706. Non sempre, ma sovente accade che la donna due o tre settimane avanti il giusto termine della gravidanza partorisca più setti, ma minori del dovere; la qual cosa può nascere per cagione delle sibre dell' utero divenute tese, e non suscettibili di ulteriore, estensione, le quali trovandosi prossime alla rottura, tendono a contrarsi con tutta la loro forza, se sono niente di vantaggio irritate. Che ciò vada così, ce lo dimostra la cessazione dei dolori solita a succedere esclusio il primo seto, e il riassaciamento dei medesimi allorche il secondo seto scende nel segmento inferiore dell' utero, e lo comprime, sacendo sforzo di uscire (\$. 102.).

\$. 707. Sebbene si trovino nell' utero due feti, il nutrimento da ello somminifrato loro none più abbondante; perchè il fangue non si porta in tal vicere, e nei feti in quantità maggiore di quella che vi si porti quando vi è racchiuso un feto solo: perciò neppure di vantaggio l' utero si dilata (\$.64.). Quello produce che i gemelli sono di mole e pelo minore, che un sol feto dato alla luce dalla medesima madre: si altro tempo. Spesso ancora-sono di vantaggio minori, se nascono avanti il termine (\$. preccd.); un seto solo nato al giusto retrinine suole pesare quasi do stello che due feti nati infeme.

\$. 708. Il patto dei gemelli pertanto mette al coperto la donna da quelle cattive confeguenze, che ne vengono dalla eccedente groffezza del feto (Cap. XVII, Sez. 1.). Anzi il parto dei due feti per quella parte fi deve giudicare, più facile, e meno dolorofo, che quello di un feto folo, particolarmente fe l'operatore ha cura d'impedire il prolafso dell'utero (\$.565.).

\$. 709. Sono vani parimente i timori che il patto di due feti fuole apportare a quafi tutte le donnicciole, e a molti degli operatori. Quando l'utero è in fituazione retta, i gemelli vi itanno egualmente che il feto unico, e non prendono fituazione più contraria di quello, e fecfi all' orifizio dell' utero non fi fanno fra di loro contrafto; ma per lo più uno è pofto fopra l'altro, in guifa che: il fecondo non compartifee all' orifizio dell' utero avanti di effere efcito il primo ( Tav. XII. Fig. 2.). Quando fi trovano alcuni loro membri intralciati, ciò accade ordinariamente per-efsere fiata prefa l'imprudente rifoluzione di rompere le membrane, nelle quali ciafeuno di loro eta rinchiufo (\$.71.).

\$. 710. Laonde il parto del primo feto si ultima affatto nella stessa maniera, nella quale si compisce quello di un seto solo, nè vi è segno alcuno, che dia so-

fpetto

spetto del seto posteriore. Quando s' estrae il primo seto per i piedi, coll'introduzione che si sa della mano nell'utero s' incontra molto facilmente il sacco del secondo, e allora si è certi della di lui esistenza. Si deve avere tutta l'attenzione di non rompere senza necessità le membrane, che gli contengono, perchè allora il parto si rende sicuramente molto più arduo.

- \$. 711. Effendo afcito il primo feto, fi conofce effervene un altro dai fegni fopra infegnati al \$.318. e fegg. Accorgendofi pertanto che vi fia reflate nell' utero il tralcio e la placenta del primo; fubito s'introduca la mano nel medefimo utero, per rifconttare la conformazione e fituazione di effo fecondo feto.

\$.712. Se farà fituato male, bifogna immediatamente, e avanti che l'orifizio dell'utero fi chiuda, tiratlo fuori per i piedi ; e tanto più facile e pronta riefee questa operazione, trovandofi l'orifizio dell'utero confiderabilmente dilatato dall'ufcita che ha fatra il primo; facilmente ancora fi pofsono prendere i piedi, a cagione dell'umore dell'amnio, che mantiene l'utero fpazioto, e la testa come più piccola non produce ostatolo alcuno (5. 708.).

\$. 713. Quando poi il capo del fecondo feto fi trova nell'afse della pelvi, e che le doglie forti non vanno a mancare, o almeno intermettono per brevifimo
fpazio di tempo, la più ficura cofa è di lafciar' operare alla natura; ed il fecondo parto è molto più facile, perchè il feto entra nella fitada già fatta. Se
poi la madre è debole, nè vi è punta fperanza che
i dolori ritornino vigorofi, è meglio eftrarre il feto per
i piedi, che abbandonare tal parto alla dubbiezza dell'
efito; tanto più che non di rado è neceffità di ricorrere qualche giorno dopo a fare quello itciso, che fu
trafcurato.

\$. 614. Le placente inoltre dei gemelli, sieno poi queste ste insieme unite, o disgiunte, miglior partito è quello di staccarle dall' utero con la mano, che semplicemente tirarle per il tralcio. Quando sono attaccate insieme, formano volume tale, che difficilmente si conduce a escire con la sopraddetta tiratura, ma bensi con facilità si può condur suori prendendolo con la mano. Quando poi sono disgiunte, si corre rischio tirandole insieme di apportare ossesall' utero, la qual cosa si deve evitare.

S. 715. Se a caso le menbrane del secondo seto, sossero state rotte per imperizia dell'operatore, che senza effetto sossero altra violenza cagionata: osservi attentamente chi opera di non prendere i piedi di uno per quelli dell'altro: per prevenire questo accidente, leghera un nastro al piede già escito, e con la scorta del pollice di quel piede, condurrà la mano lungo esso e la gamba sino alle parti genitali del seto, e da quelle ritornando indietro per l'altra gamba, andrà a trovare i malleoli dell'altro piede.

# CAPITOLO XXIII.

### · DELL' ABORTO.

\$. 716. S I chiama parto immaturo, quello che succede tra il fine del settimo e nono mese dopo il primo concepimento, aborto poi quando l'embrione esce avanti il detto tempo; quest'ultimo accade per lo più intorno al terzo mese della gravidanza.

\$.717. L'osservazione c'insegna, che il seto immaturo può vivere, ma non già l'embrione escluso.

S. 718. La medesima contrazione dell' utero, che-

compisce il parto giunto al suo termine, produce ancora l'immaturo, e l'aborto. Due poi sono le cause che fanno contrarre l'utero avanti il debito tempo.

I. Diffonente la prima, la quale prepara la costituzione dell'utero in maniera, che le fibre motrici facilmente obbediscano allo stimolo che sopraggiunge.

II. Occafionale è l'altra, la quale produce stimolo nell'utero, e toglie di mezzo la cagione che lo di-

stendeva ( \$. 94. ).

§. 719. Quefte alcuna volta fenza frappolizione di mezzo alcuno, mettono in azione la forza che ha l' utero di contrarfi; tantofto poi vi fufcitano la contrazione; avendo ftaccata in ful principio dall' utero la placenta; donde ne nascono due specie d' aborto.

A . Una che accade col precedente stacco della placenta .

L'altra fenza il distaccamento di essa.

§. 720. Di quanto maggior momento poi è la causa disponente, tanto più debole può essere l'occasionale in produrre l'aborto, e viceversa. Quindi ne avviene, che alcune donne sieno estremamente soggette ad abortire, e che altre ne sieno esenti, benchè le medesime si espongano imprudentemente al pericolo dell'aborto. §. 721. Le cause che dispongono ad abortire sono:

1 L'utero che non può distendersi più oltre di un certo determinato grado, a cagione della sua costituzione, e

produce l'aborto periodico.

L'utero che resta commosso da ogni benchè leggerissima mutazione, talmentechè immediatamente si met-

ta in contrazione.

Il feto che manca di nutrimento, e perciò la placenta fiia attaccata più debolmente all' utero, e il feto non acquifti il giulto accrescimento, di modo che non possa a sufficienza resistere alla contrazione dell' utero, ma possa rettare ossesso do goni minima irritazione di quello. Altrettanto può dissi del seto morto.

.

4 La pienezza del fangue cagionata nell' utero inturgidifee i vafi, comprime i nervi, irrita, mette in moto, rompe la coefione della placenta, e produce l' emortagia.

\$. 722. Le cause occasionali sono:

An Le violenze efterne cagionate alla madre, le quali in parte follecitano l'utero a contraerfi, in parte vi determinano tanto fangue da produtre lo flaccamento della placenta. Riduconfi a questo capo: tutti i moti violenti del corpo, come per efempio il ballare, il ridere simoderatamente, inoltre i medicamenti gagliardi, i veleni, le cavate di sangue, e le perdite del medefimo fatte in altro qualunque modo.

B Le diverse malattie, come la sebbre, principalmente acuta e soprattutto contagiosa, e inflammatoria; i dolori, le convulsoni, le passioni veementi dell'animo,

e gli ajuti che si danno per spingere i mestrui. \$. 723. Possono pure, sebbene più di rado, pro-

durre l'aborto anche le cause seguenti.

A Il cordone ombellicale, quando è troppo corto, o avolto intorno al feto; posciachè in quelti casi ogni più vivace moto del feto può staccare una parte della placenta, e cagionare una perdita di sangue.

B Una ferita dell'utero, la quale per il dolore e il fluffo fanguigno che cagiona, fitimola lo stesso utero alla

contrazione.

C Una malattia parziale dell'utero, come un tumore, un'ulcera, ed un farcoma. Il dolore cagionato dalla tensione ineguale delle fibre irrita l' utero, il quale già malamente soffre di esser dilatato.

D Le malattie proprie della placenta, e del tralcio,

le quali privano il feto di nutrimento.

E La placenta attaccata al collo dell' utero, la quale per la di lui dilatazione si stacca ( \$. 681. lett. F ). \$. 724. Accade sovente, che le giovani dissolute scon-

figlia-

figliatamente procurino in varie maniere di abortire, tuttavolta se non v'è la causa disponente ( \$. 721. ) in vano, e con gran pregiudizio della loro salute, affaticano il loro corpo con violenze esterne; senza considerare, che l'aborto violentato è infinitamente. più pericolofo di quello, che viene in altra maniera da per se stesso.

S. 725. Si conosce, e si presagisce l'aborto, conosciuta la causa occasionale; dalla orripilazione, dalla refrigerazione delle estremità, dai dolori presagienti rifentiti, veri, e successivamente aumentati, dall'orifizio dell' utero più aperto, e assortigliato, ma non anche fpianato, dalla perdita del medesimo umore dell' amnio, e dall'escita dell'embrione. Alcune volte l'aborto è accompagnato da tutti quanti gli accidenti del parto.

S. 726. Tutte le volte che la placenta è staccata, i fintomi accennati al S. precedente sono preceduti, e accompagnati dall' emorragia, la quale è copiosa, ma interrotta, e che di volta in volta riaffacciandoli, torna più copiosa, e di sangue più acceso : dipoi compariscono dei grumi sanguigni, e finalmente un grandissimo sbocco di sangue.

S. 727. Dai seguenti segni per lo più si distingue. questa emorragia, dal flusso mestruale.

Il flusso meltruale apparisce nel suo tempo determinato, e l'emorragia che precede l'aborto non corrisponde, nè mantiene esattamente questo periodo .

Il flusso mestruale è più scarso.

Nel mestruale non comparisce umore alcuno straniero al fangue, nè con esso corpi fibrosi, come ordinariamente fi veggono nell' aborto.

Il flusso mestruale non è precipitoso, nè accompagnato da alcun dolore della natura dei presagienti.

L'orifizio dell'utero non s'apre in tutto il suo tratto fino all'orifizio interno. Non

Non è preceduto da alcuna caufa occasionale capace di cagionare l'aborto.

S. 728. I fegni presenti presagiscono l'esito dell'

aborto.

Secondo IPPOCRATE morb. mul. Lib. 1. l'aborto è fempre più pericolofo, che il parto naturale.

Gli aborti accompagnati da perdita grande di fangue fono i più frequenti, e i medefimi fono molto più pericolofi, che gli aborti femplici

Quando sopravviene ad una donna gravida l'emorragia, la refrigerazione dell'estremità, la debol=zza, la celerità e intermittenza del posso, l'ossissimato della vista, il mormorio degli orecchi, la dissicoltà di respirare, la sincope o deliquio che più volte si riaffacci, il sudor freddo, e la convulsione, è segno pessimo, anzi secondo Ippocratte (Afor. v. 56.) ne segue sicuramente la morte.

Se l'emorragia dura lungo tempo, la madre muore immediatamente, ovvero muore di confunzione in capo a qualche tempo, ovvero quando abbia la fortuna di fcamparne, refla debole ed infermiccia.

L'aborto è quasi sempre mortale, quando sopraggiunge una sebbre continova, massimamente contag-

giosa, e inflammatoria.

La placenta si stacca più difficilmente nell' aborto,

che nel parto maturo (\$. 348. num. 1. ).

\$. 729. Quando la donna temendo di abortire fente dei dolori fignificanti il parto, e gli prova fenza accompagnamento di altro accidente aggravante, può alcune volte evitare l'aborto mettendofi quieta in letto, e facendofi cavar fangue, ed anche replicatamente, e facendo ufo degli anodini in varie forme. Gli aftringenti fono inutili, anzi nocivi.

 730. Allorche poi, malgrado queste precauzioni usate, i dolori continovano, e divengono anzi più forti, e si uniscono tutti gli altri sintomi che soglionosignificare il parto, ella abortisce assortire, sacendo questo caso la donna cooperi pure ad abortire, sacendo gli sforzi neccsarj, e quando non vi si uniscano sintomi gravi, come l'emorragia, e la rottura delle membrane, lasci in tutto il resto operare alla natura. Diportandosi così, non di rado ella si sgrava dell' uovo, o sia del facco tutto iniero.

S. 731. Nel caso che l'embrione sia grande,

A Se accade che le membrane sieno lacerate, e si prefenti la testa, l'esclusione dell'embrione si suole in-

tieramente effettuare dalla natura.

Presentandos poi all'orifizio qualche altra parte del corpicciuolo, l'embrione si deve estrarre per i picdi. Tosto che tutto il corpicciuolo è fuori, avverta l'operatore che non gli si stacchi il capo, e resti questo nell' utero; ma cautamente introduca un dito in bocca del fanciullo, e con l'altra mano lo prenda per la sommità delle spalle, o per l'occipite, non pensando a liberare le braccia, le quali attesa la loro piccolezza e mollezza fanno poca resistenza, ed in questa maniera tiri fuori esso capo (si consulti il \$.599. e feg.).

\$. 732. Quando poi l'embrione sia piccolo, come è quello che non giunge alla metà del tempo, può tirarsi suori per il capo, o per i piedi egualmente, secondo qual sarà di esse la parte presentata, e secondo che l'operatore la troverà più comoda. Per lo più per questa operazione non sono necessarie altre che due o più dita. Tosso che il tronco dell'embrione è suori, si prende il capo del medessimo con due dita piegate

a guisa d'oncino, e tirerà fuori.

§. 733. Non fi deve mai tirare la placenta per il tralcio (§. 348. num. 1.), ma bensì fi deve leggermente tener telo esso tralcio, e con le dita staccare essa placenta. Nell' aborto di un embrione piccolo, possono riescire a far ciò alcune sole dita ( si consulti il Cap. XIV. ). Acciocche poi meglio la placenta si trac-

chi, si abbiano le seguenti avvertenze.

Con due dita, introdotte nell' orifizio, dopo che la placenta è staccata nel contorno, si prenda e si tiri a se. Dipoi nuovamente ella s' invetta colle stesse due dita più alto, e si tiri, e così successivamente si vada facendo finche non sia staccara intieramente.

Quella placenta, che con troppa fretta fi pretende di tirar fuori, si strappa; e si strappa parimente quan-

do vi s' impiega troppa forza o violenza.

5. 734. Tutte le volte che l'aborto è accompagnato da emorragia, bisogna ricorrere a frenarla con i rimedj prescritti dall'arte ( \$. 729. ) quando la violenza dei dolori, e l'affacciarsi delle membrane che racchiudono le acque non annunzino la proffima uscita dell' embrione.

S. 735. Se l'embrione è di poco tempo, il profesfore procurerà di estrarlo col facco tutto intiero, onde

Con due dita dilati l'orifizio dell' utero.

Colle medesime prenda il sacco, e alquanto lo tiri. Lo prenda successivamente piu alto, e di muovo lo tiri ( \$. 732. lett. B ) finche non fia tutto itaccaro .

S. 736. Le cause disponenti, egualmente che le occafionali, fi devono evitare, e togliere colla necessaria quiete, con la debita dieta, colla cavata di sangue in tempo, in una fola parola con quei mezzi che la patologia infegna per questo genere di malattia.

# CAPITOLO XXIV. SEZIONE I.

#### DELLA MOLA.

\$. 737. OLtre il vero embrione, diversi altri corpi ancora possono racchiudersi nell'utero, e far sì che la donna comparisca gravida, dei quali

A Alcuni sono fist, o sieno aderenti, i quali formano colla sostanza dell' utero un sol corpo continovato, come sono i varj tumori dell' utero, ed i polipi.

Altri sono sciolti, e soltanto al contatto dell'utero, nel numero dei quali meritano di esser posti l'acqua, l'aria, e l'uovo informe.

§. 738. Chiamasi mola secondo noi l'uovo informe, nel quale appena si possiono distinguere le parti dell' embrione, e delle solite membrane. Che un tal corpo riconosca origine da un vero concepimento, è dimostrato.

A Dalla sua medesima struttura, la quale è composta di fibre, e di membrane di varia specie, che nell'utero non si possono produrre dal solo coagulo del sangue, anzi vi si distinguono alcune volte dei veri canali, e una cavità ripiena di liquido.

Qualche volta si trova il piccolissimo embrione in tal cavità.

C Più frequentemente però, tanto nella specie umana, che nei bruti, trovasi nell'utero insieme col feto.

\$. 739. Le mole che si trovano nell'utero degli animali, c'insegnano che le medesime si formano dalla placenta di quell'uovo cresciuta in modo, che abbia guagualtato o distrutto l' embrione. Confermano ciò ancora i fintomi, che accompagnano la mola nell' utero

della donna.

S. 740. Nelle stesse mole si offerva una diversa forma esterna; per lo più è eguale, e sferoidèa, lo che deriva dalla compressione dell' orifizio dell' utero, più frequentemente ancora ella consiste in un ammasso di vescichette insieme unite, mediante un attacco membranoso. Tali mole si chiamano mole vescicolari.

. \$. 741. La donna che ha dentro di se una mola, sperimenta i medefini fintomi di quella, che è gravida di un vero embrione, sennonchè la mola cresce più preito dell' embrione, e per conseguenza fa che alla donna cresca anche più sollecitamente il corpo', e le mammelle: per la qual cosa il basso ventre essendo premuto duole, la donna prova debolezza in tutta la perfona, e principalmente nelle gambe, e soffre più altri incomodi. Altri fegni, i quali fi fogliono affegnare. per caratteristici della mola, non solo sono equivoci, ma per lo più sono falsi.

S. 742. Le mole per lo più non seguitano a stare nell' utero più in là di quattro meli; anzi si trovano delle donne, che si sgravano delle medesime periodi-

camente in capo al mese.

S. La mola fi manda fuori con getto di fangue, nell' istessa maniera che l'aborto, con quelta differenza. che nel cafo della mola non si arriva a fentire vescica alcuna piena d'acqua, che si affacci all' orifizio dell' utero, ma bensì un ammasso sibroso e mencio. Le confeguenze dell'escita sono pure le stesse ( S. 728.).

\$. 744. La donna egualmente pure che nell' aborto

fi deve ajutare

. Con due o più dita si vada ad aprirle l'orifizio dell'

Dove la mola è fortemente aderente all' utero si stacchi .

Si prenda la medefima nel luogo più alto che fiar possibile, e movendola per più versi si estragga. D Se la porzione chi è itata presa in principio si strappa, si prenda allora la mosta più an lato; sinche monsia staccara tutta dei mosta dei cristica di sono di con-

E La donna deve avvalorare i fuoi sfrozi con toffire,

F. Non' fi adopri veruno firumento, nè alcun rimedio. G. Si ufino in questi safi le cautele infegnate al Cap. XIV, \$.745. Se una donna gravida fostre emorrégia, 1 operatore badi bene di non' prendere l'orifizio dell'utero: per una mola, e di non-effere tanto inconfedrato di tirarlo a fe, perchè la donna correrebbe rischio di perdere la vita. Per evitate quello accidente, porterà un' dito in giro per fentire se la parte che in presenza

fegno effer quella una parte diverfa da espo orificio i 8. 745. Nella stesla maniera ancora avanzerà il dito tra quelta parte che si presenta, e l'utero, per conoscere se ella saccia, o nò, un corpo continovato col medesimo utero. Nel casto este si riscostri estre tal corpo continovato, certamente egli è, un polipo, che non si deve in modo alcuno tirare, e che per poco che si tiri è doloroso; altrimenti egli è una mola, che si si tiri è doloroso; altrimenti egli è una mola, che si

fia continuata, o no, coll'orifizio dell'utero. Se non lo e, e possa patsare il dito fra esta e l'orifizio, sara!

può eltrarre senza temere cosa veruna.

### CAPITOLO XXIV.

### SEZIONE II.

DEI CONCEPIMENTI SPURII.

\$. 747. L'Acqua ancora, e l'aria contenuta nell'utero, avanti di effer mandata fuori, produco-

40.6

no ordinariamente i medesimi sintomi che la mola. (\$.741.), laonde ciò si può appena distinguere.

\$. 748. Tofto che l' utero è difteso da un tal fluido, si contrae, il di lui orifizio si apre, ed il fluido che esce mette in chiaro ciò che innanzi s' ignorava.

5. 749. Se poi il fluido è contenuto da una membrana particolare, può ingannare nel prefentarfi all'orifizio dell' utero, emulando un vero parto. Effettivamente il volume di questo sluido essendo spinto a poco dalla violenza dei dolori, si rompono le membrane, e sgorgano le acque, ma non vi si scorge in conto alcuno rudimento di feto.

\$. 750. L'arte in questo caso non ha quasi niente da fare; perchè la contrazione spontanea dell'utero (\$. preced.) pone termine al male, la cagione del quale viene ignorata fintanto che non sia passato. Per altro è sempre ottimo espediente l'ammollire, e dilatare l'orifizio dell'utero.

### CAPITOLO XXV.

DELLE DIVERSE PARTI DEL CORPO, NELLE QUALI ALCUNA
VOLTA CONTRO IL CONSUETO ACCADE CHE SI FACCIA
IL CONCEPIMENTO, SICCOME DELLE VIE O MANIERE
PER LE QUALI IN TALI CASI SI VIENE A CAPO
DI PARTORIRE; E DELLE CONSEGUENZE
DI QUESTI PARTI.

#### SEZIONE 1.

#### DEL FETO CONCEPITO FUORI DELL' UTERO .

5. 751. Uvo certamente formato per via della ge-

natura scende e-si ferma nell'utero, ed ivi prende nutrimento (\$.50.) qualche volta però rimane nell'ovaja, o veramente si ferma in una delle tube del PAL-LOPPIO, o casca nella cavità del basso ventre, e prende adesione a qualche parte all'utero adiacente; ivi la placenta a poco a poco cresciuta irrita le parti allequali è attaccata, ed il sangue portandovisi, per causa di tale irritazione, in maggiore abbondanza, prende nutrimento, e cresce. Onde ne nascono quei concepimenti che accadono,

A : Nelle ovaje,

Nel basso ventre, Nelle tube falloppiane.

S. 752. In quefti cafi il basso ventre fi diftende, e fopraggiungono gli altri fegni della gravidanza (Cap. VII.) ma non si produce verun cangiamento nell'orifizio dell' utero, non si sente nè il capo, nè la vescica formata dall' umore dell'amnio, ed il tumore del basso ventre non suole occupare la regione di mezzo, ma quel luogo che contiene il concepimento. Lo stesso segue ri- Cl guardo al moto dell' embrione. La gravidanza è per il folito molto incomoda, a cagione della straordinaria pressione, e della dilatazione della parte che racchiude il feto. Per lo più cessa lo sgravio mestruo, e nondi rado per tutto il corfo della vita ancora, formandosi delle ostruzioni in quei vasi. Se il concepimento è succeduto nel basso ventre, il tumore si riscontra mobile, e a traverso degli integumenti dello stesso addome della donna si sente il corpo del feto.

5. 753. Per la ragione poi, che quette parti fomministrano minor copia di nutrimento di quello che porta l'utero tutto vafculare, gli embrioni contenuti da tali parti sono più piccoli, ed hanno un efito vario; e per lo più nascono avanti il termine, o la maturità dei parti veri, e naturali.

K k

2 Al-

A Alcuni rompendo il loro ricettacolo, cascano nella cavità del ballo ventre della madre.

Altri formano un ascello, a traverso del quale apren-

dosi il passo, escono a pezzi.

C Altrí poi si seccano, e reitano chiusti in una cistide, o sacco, che diventa duro, e osseo, nel quale la madre gli porta per tutto il tempo di sua vita; ovvero si disciologno nell' umore, dentro il quale erano impersi e proprieta di consegno dell'accordina della consegno de

8. 754. Siccome l'estro è vario, diverso pure per la cognizione deve essere l'ajuto da apprestarii. Vi è da sospettare che il feto, rotto avendo il suo ricettacolo, sa caduto nella cavità del basso ventre.

A ... Se precederono i fegni accennati al S. 752.

B Se sopravvengono nei consueti intervalli dei dolori

nel basso ventre, simili agli spuri.

C <sub>h</sub>: Se i medefimi fono tanto vivi, quanto farebbero fe fose tagliato o lacerato il baso vente. Il feto fpelso ancora in tal tempo fi agita gagliardamente. can D <sub>il</sub> Se l'orifizio dell' utero non foffre mutazione veru-

na, non esce alcun' umore, e non apparisce quella veficica formata dalle acque, come accade nel parto ordinario.

E Se questi dolori cessano istantaneamente.

F . Se la madre cade in deliquio, it come terre in

Se si arriva a sentire colle preschie un rumore di

rottura nel basso ventre.

§. 755. In quefte circoftanze non fi può falvare la donna, che per mezzo dell' operazione cefarea, la quale fenza dilazione fi deve fare nel luogo ítefso della tumefazione. Aperto col taglio il bafso ventre, fi deve eftrarre il feto, fermare l'emorragia, e ripurgare la parte dagli umori ftravafati.

\$. 756. La donna infallibilmente muore allorche a differisca l'operazione, o, come non di rado succede, si

trovi

trovi sfacelate la parte rotta; nel qual caso suoi precedere non solo l'infiammazione di quella parte, ma di tutti gli altri visceri ancora contentri, nel basso ventre, con l'accompagnamento della febbre acuta e inflammatoria. Alle volte i medesimi sintomi sono prodotti dalla pressone, quando il concepimento è accaduto nel ventre:

\$. 757. Quando il feto fia indurito, ovvero offifiquato (\$. 753. lett. C.) detto comunemente impietrito ano fi può apportare verum foccorfo alla mader, e quello che s' impiega diviene inutile, tanto maggiormente che i. fegni indicanti quefta: mutazione fono incertifiqui; per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario fono il feguetti di anti alla comi il per l'ordinario di anti alla comi il per l'ordin

A La gravidanza fi prolunga fino all intiero e perfet-

to termine, del parto ...

B Arrivato cotello termine, cominciano i dolori del parto, i quali diminuifcono a poco a poco, anzi cessano affatto fenza che la donna partorifca, e alle volte dura-po con intervalli irregolari per un altro intero mifei del moto dell'embrione ancora a poco e poco cessa.

D : Il feto divenuto secco e offisicato, incomoda la donna per tutto il restante della di lervita con il peso ; e dolori vaghi, e ottusi che cagiona.

E . La tumefazione del basso ventre suffiste.

F Il. feto talora fi fa dittinguere al tatto a traverso

gl' integumenti del basso ventre.

G Quando il feto sia in una delle tube falloppiane, non impedisce alla donna di concepire, e di partorire altri feti.

H La donna rimane foggetta alle volte a più e diverfe malattie croniche, le vengono a cessare i mestrui; sinon lascia di avere sempre il latte al petto.

Perciò è meglio che ella soffra i sopraddetti incomodi, i quali non portan seco sinistra conseguenza, che sperimentare l'operazione piena di rischio

\$.758.

-: \$. 758. Accade andora; che molte parti del feto fi sciolgano nell' umore dell'amnio, e akre induriscano e facciano adefione e corpo colle membrane che le involgevano.

A - Alcune volte dopo che l'umore dell'amnio è prosciugato, le parti del feto rimatte senza essersi sciolte s' induriscono nella forma accennata nel paragrafo precedente, e restano nel loro ricettacolo senza apportar nocumento. E' accaduto per altro, che fi fia formata un' ulcera nelle parti adiacenti, accompagneta da una febbre lenta.

. Alcune volte ancora fi accresce l'umore, e questo produce un' idropifia ciftica. Allora bisogna ricorrere alla paracenteli, e all'operazione cefarea, ettrarre le parti del feto, produrre la suppurazione nella cistide, per scioglierla o abolirla, e cicatrizzare in fine la piaga.

. S. 759. L'ascesso si manifesta da se stelso. Egli è preceduto dai segni descritti al S. 752. e 754. lett. B C.D. I dolori cessano, e ritornano a riprese, la partoriente è molestata da diversi mali, e soprattutto ella fente un peso molto incomodo nel posto dove si forma e rompesi l'ascello. L'embrione comprimendo il sacco che lo contiene, egualmente che le parti e gl'integumenti adiacenti, dà occasione alla formazione dell' ascesso, il quale è frequentemente accompagnato da una febbre lenta.

S. 760. L'ascesso si deve aprire secondo le regole. consuete, estrarre sollecitamente le parti del feto contenute in esso, e purgarlo e consolidarlo. Le parti molli dell'embrione fogliono per il folito disfarsi, e rimanere le ossa solamente. Se vi è una piccola apertura conviene dilatarla. Alle volte le offa fi fanno

strada ed escono per l' intestino retto.

# CAPITOLO XXV.

# SEZIONE II.

DEL FETO CHE ESCE PER QUALCHE STRADA INSOLITA-

S. 761. I L feto concepito e nutrito nell'utero, qualche volta è foggetto ai medesimi accidenti e alterazioni (S. 753.) di quello il quale trovasi in altro luogo suori dell'utero, e che non esce per la solita via.

§ 762. Accade alle volte, che nel tempo del parto l' mero si rompa, e che tutto il seto, o qualche suo membro entri nella cavità del basso ventre. Producono questo accidente le seguenti cagioni, le quali si

trovano alcune volte combinate :

La eccessiva violenza dei dolori, nel tempo che il seto abbia incontrato un ostacolo da non si potere naturalmente superare, e l'arte non sia concorsa a rimuoverlo; per motivo di una pessima situazione, e particolarmente trasversale, o che l'utero parimente, ola testa trovisi in situazione obliqua, e la medesima testa sia desorme, o troppo grossa, tanto per vizio proprio, quanto per vizio relativo delle parti genitali.

L'azione ineguale dei dolori gagliardi, cagionata daun difetto dell'utero, come per esempio sarebbe untumore duro e scirroso in esso viscere, per il quale la parete dell'utero, non potendosi contrarre egualmente, rompe e lacera le fibre vicine sorzate dal contatto del feto; l'attacco laterale della placenta; l'obliquità dell'

utero ec.

C La troppa sottigliezza di tutto l'utero, lo che è ra-

ro, o di qualche sua parte, cagionata dalla situazione obliqua del feto, che l'abbia distratto più del dovere, ovvero prodotta da qualche altra qualunque cagione.

La vislonza, che l'atero ha fuffetta dalla mano imperita di un operatore, ovvero per motivo di una calcata, di un copo, e di una compressione nella regione del baso ventre soffetta dalla donna ec.

§ 763. I corpi tutti fi logiono rompere nel pofto più debole: perciò le rotture dell' utero fi offervano maffimamente nel fegmento inferiore, effendo quello più fottile di tutte le altre fue parti (\$ .65.) pasticolarmente fe- l'. oftacolo all' ufcita del feto nafce più che per altra caufa dal feto medefimo. Il fondo pure dell' utero è foggetto a rompetfi, ma queito cafo è più raro; e quelli che lo hanno deferitto ne hanno parlato fuccintamente. L' utero ferrato attorno al baffo ventre del feto può farci dubitare di una rottura, e non offante tale accidente farci sperare un parto- felice. L' utero feffo ancora può aver mutato luogo in modo da ingannare l'operatore, il quale introducendo la mano per la parte laterale inferiore, fi creda di avere sfondato il di lui fondo.

8. 764. Ecco quali ordinariamente sono i segni, che indicano la rottura dell'utero prodotta da cause interne, e che nello stesso tempo fanno conoscere quale

ne fia stata la vera cagione ..

A Dolori più violenti e frequenti fenza intervallo alcuno, e fenza che il feto fi avanzi; ftrappamenti come di vifceri fofferti dalla madre, con naufea, vomito, e moto ftraordinario del feto, con tumefazione maggiore di baffo ventre, e con fituazione più alta dell'orifizio uterino.

Si fente talvolta coll' orecchio un rumore nell' ad-

dome . Indi

C Subito. i dolori o ceffano, o divengono minori fenza nota cagione. La D La partoriente ha il polso debole, e frequente, con l'eltremità fredde, e cade frequentemente in deliquio, e in convultioni.

La parte del feto che si presenta, il quale in questo caso si osserva senza moto, suole allontanarsi, o almeno alquanto scostarsi dalla bocca dell'utero, e allora esce qualche volta un poco di sangue.

Cresce la tumefazione del basso ventre, e muta

luogo, e figura.

Qualche volta a traverso degli integumenti si sento-

no distintamente le parti del seto.

La mano del Professore che riscontra l'utero viene con affluenza imbrattata di sangue, e penetrata per la ferita nella cavità del basso ventre, può distinguere i vifceri, che vi si contengono.

Finalmente la partoriente totalmente indebolita, dopo una ferie di diversi accidenti, che presagiscono il di lei fine, più presto o più tardi se ne muore.

S. 765. Accade pertanto alcuna volta, sebbene questo caso sia raro, che la madre scampi, quando cioè riesca liberarla presto dal feto, e che la rottura dell'utero si rammargini, ovvero che il feto si sciolga, o si ossifichi, e nella ferita dell' utero si faccia una simile consolidazione. La maggior parte però muore in sequela di ssacelo, o di empreagia, che sopravviene; ma siccome le ferite dell'utero ammettono guarigione, non fi deve perciò giammai disperare della vita della malata.

\$. 766. Adunque quando il parto è laborioso, meglio è sempre ricorrere all'arte per fare l'estrazione. del feto, e prevenire la rottura dell' utero, che indugiare ad apportar foccorfo alla madre negli estremi.

\$.767. Anche nel caso della rottura dell'utero, e benchè sia molto dubbioso del come aiutare la partoriente in queste circostanze, non deve essere abbandonata, ma foccorfa. QuanQuando le sole estremità del seto son penetrate per la rottura dell'utero nel basso ventre, ed il resto del suo corpo trovasi ancora dentro l'utero, si devegestrarre per quanto è possibile per la via ordinaria. Rispinga con la mano le intestina, se sossero entrate per la ferita nell'utero, con la medessima mano le impedisca di rientrarvi, e le tenga al loro luogo sintantoche l'utero non si sia debitamente contratto. (\$.268.lett. A) de Ogni volta che rutto il sero, o almeno il trospo.

Putro non si sia debitamente contratto. (\$.368.lett. A) Ogni volta che tutto il feto, o almeno il tronco insieme con il capo, come spessissimo suole in tal caso accadere, sia uscito fuori della cavità dell'utero, non vi è che l'operazione cesarea, e sollecitamente istituita, la quale possa falvare la madre, ed il feto. Il Professore poi per quanto può con gli appropriati rimedi ripari alla contusione, alla cancrena, e allo ssacelo, che all'utero sopraggiungese.

\$. 768. Il più delle volte la violenza dei dolori fa crepare l'utero (\$. 761. lett. A) foprattutto quando il fetto oppone un ofiacolo non vincibile dalla natura. Qualche volta ancora gl'integumenti del basso ventre, irritati dalla forza dei dolori, premono talmente il feto, e l'utero, che ne nasse l'infiammazione, e la

fuppurazione.

\$.769. Quantunque la maggior parte dei fegni dell' afeeffo dell' utero convengano con quelli della fua rottura, nondimeno akuni fono fra loro diversi. Ordinatiamente sono i seguenti.

Tutte le cose si dispongono per il parto, versandosi

ancora l'umore dell'amnio.

B Si uniscono ai dolori grandi i fegni della cattiva situazione del feto.

C I dolori cessano repentinamente.

D La parte presentatasi torna indietro coll'orifizio dell'

La placenta e le membrane alle volte escono da per loro. La

F La donna è assalita da diversi mali procedenti da infiammazione, come per esempio dalla sebbre ec.

G In qualche parte del basso ventre follevasi un tumore, la di cui mollezza denota un ascesso, o la cancrena.

H . Esce dalle parti genitali della marcia, o materiaicorosa.

\$. 770. Il folo mezzo di falvare la donna, è di aprire per tempo l'ascesso, di detergerlo secondo l'arte, e

di estrarre il feto a pezzi ( 9. 760. ),

\$. 771. Qualche volta il feto si consolida, o petrifica (come comunemente si dice) nell' utero stesso, la qual cosa si rileva dai segni di sopra accennati ai \$\$. 757. lett. A e 765. e sossifica le stesse conseguenze.

#### CAPITOLO XXVI.

DELL' OPERAZIONE DI TAGLIARE, O SIA DI METTERB IN PEZZI IL FETO NELL' UTERO.

\$.772. On si deve ricorrere a questa operazione, fennonchè nel caso in cui il seto non si possa falvare con l'operazione cessarea, nè estrarlo dall' utero in altra forma. Si eseguirà adunque.

A Quando il feto essendo già morto si troverà situato trasversalmente nell'utero, ed in modo da non poter-

lo voltare, e tirare per i piedi.

B Particolarmente se la mano del seto, con una parte ancora del petto, si troverà impegnata nell'orifizio dell' utero, e la mano dell'operatore in niun modo possa infinuarsi tra l'utero ed il seto (\$.646.).

C Tutte le volte che il feto è mostruoso, e non vi è luogo a potersi servire per estrarlo di metodo più sem-L l 2 pliplice, ed in circostanze che non vi sia alcuno interesse per la sua conservazione ( \$. 750.).

S. 773. Nel caso che un braccio sia fuori, ecco quan-

to l'operatore deve fare:

A Prenderà il braccio, più vicino che sia possibile alla spalla, e lo storcerà in guisa da staccarlo nell'articolazione.

B Se ciò non gli riescirà, taglierà con un coltello bene appuntato gl' integumenti, e con le dita separerà le altre parti, e staccherà l' umero, la spalla, e la cla-

vicola. L' uso delle cesoje è meno sicuro.

C Si fervirà d'un coltello che abbia il manico lungo, e lo dirigerà con una mano potta fuori delle parti genitali; che abbia inoltre la punta curva, e queste farà fempre portata verfo il feto, acciò non relti offesa la partoriente. L'altra mano farà condotta dentro le parti genitali, in opposizione al coltello, per difenderle dal medefimo.

D Con questo coltello si taglieranno le cartilagini delle costole, che si presenteranno.

E La maggior parte delle costole del lato presentatosi, afferrate con le dita, e smosse per più versi, si staccheranno, e porteranno suori.

Con le dita si lacereranno gl' integumenti del petto, e le viscere in elso contenute, e si tireranno egual-

mente fuori.

G. Con un coltello curvo, o con cesoje grandi, si taglieranno le cartilagini, che uniscono le vertebre fra di loro, e con le dita si strapperà loro ogni connessione fibrosa.

H Disimpegnato in tal guisa il tronco, si potrà tirare con la mano, quando essa sola sia fusficiente a poter ciò fare, altrimenti s' investirà con un oncino nelle co-stole, in modo che abbracci insieme costola e vertebra. Con una mano tirerà l'oncino, e con l'altra condotta

den-

dentro dirigerà l'oncino, e prenderà le vertebre fuperiori-

Così tagliato e afferrato il tronco si tirerà suori a norma delle regole dell'arte, mentre la pareoriente ancora dal canto suo si ajuterà con i debiti ssorzi.

K Se a cafo il collo fi trovasse attaccato al tronco per mezzo di una porzione di pelle, questa si taglierà.

Finalmente si estrarrà la testa col collo, secondo le

regole infegnate al Cap. XVIII. Sez. V.

§. 774. Quando la parte inferiore del tronco si prefentasse alla bocca dell'utero, uno si deve condurre nella stessa maniera, alla riserva di non doversi tagliare re o disarticolare il braccio. In vece di ragliare il torace, si aprità e si vuoterà il basso ventre. Vi sono dei casi nei quali è necessario tirar fuori prima d'ogni altra parte quella del tronco superiore; ma la situazione prescrive in questo la regola.

\$. 775. Le medesime regole appunto possono servire.

per mettere in pezzi il feto moltruolo ..

### CAPITOLO XXVII.

#### DEL PARTO CESAREO.

\$. 776. SI chiama parto cefareo quello, in cui fi estrae il feto dal basso ventre della madre per un' apertura fatta col taglio.

\$. 777. Allorchè sia impossibile l'estrazione del feto per la via naturale, è necessario ricorrere ad aprire il basso ventre col taglio;

A Nella donna gravida dell' intiero fuo tempo, e che abbia la pelvi talmente fitretta, che l' operatore non possi introdurre nell' utero la mano, o quando riesca introdurla, non possa venirne suori il seto.

Quan-

B Quando l'orifizio dell' utero, o della vagina, ovvero il suo canale, benchè la pelvi sia ben-formata, non si possa dilatare naturalmente, o artificialmente, quanto è necessario per dare ingresso alla mano dell' operatore, ed esto al seto. A questo caso si devono riferire i diversi tumori di queste parti, e altri vizi delle parti genitali (\$.339.) non superabili mediante l' arte Chirurgica;

C Quando il feto è fuori dell' utero, non indurito, e divenuto ofseo, o che l' utero ftesso è incarcerato in un ernia. Altrettanto si può dire dell'ascesso sormato dal feto chiusto nell'utero. Si confalti il Cap. XXV.

In tutti questi casi è meglio tentare un rimedio incerto, che non tentarne alcuno, ed esporre la ma-

dre ed il feto ad una morte sicura.

\$. 778. Ogni volta che il feto non possa venir fuori intiero, e sia morto o mostruoso, e perciò non produca premura nessuna a essere conservato, e contemporaneamente sia in potere dell' operatore la introduzione della mano, e degli strumenti nell' utero, ed il feto melso in pezzi polsa estrarsi per la pelvi senza la morte della madre, si deve preferire la dissezione del feto, sebbene laboriosa, ed esigente somma destrezza, all' operazione cesarea, l'esito della quale è moltissimo incerto. Al contrario poi quando il feto sia vivo, e si possa conservare, ma che non possa escire intiero per la strada ordinaria, se l'utero è sano, e non per anco abbia veruna disposizione alla cancrena, dato che la madre sia in tutte le sue forze, e acconsenta all' operazione, miglior cosa è il farla, che mutilare, ed uccidere [il feto .

\$. 779. Quando fimilmente il capo del feto è fortemente inchiodato nella pelvi, e l'apertura superriore della medessa è tanto stretta quanto l'inferiote, è espediente passare ad aprirlo. Imperciocchè non folo il feto è allora ordinariamente morto, ma ancora la di lui testa non si può ritirare indietro per l'apertura superiore della pelvi senza la morte della madre.

\$. 780. E' fuori d' ogni dubbio che tutte le gravide morte fenza aver partorito fi debbono aprire, perchè non sentono male alcuno, ed i seti possono ancoravivere, specialmente se per tempo si faccia l'operazione.

§. 781. L'opetazione celarea in vero è molto dubbia per l'efito, a cagione della ferita grande e profonda, che fi è obbligati a fare, e per le forze della donna, le quali fogliono effere in tali circostanze molto abbattute; ma non perciò ella è affolutamente mortale, avendola efeguita con fuccesso anche operatori affatto ignoranti. Si legge ancora che alcune donne che l'avevano fofferta fono state in grado di nuovamente aver figliuoli; anzi ve ne fono state alcune sulle quali tale operazione è stata reiterata più volte. Impereiocchè

A tutti è noto, che le ferite del ballo ventre sono

guaribili.

B La ferita fatta nell'utero si riserra dalla contrazione stessa dell'utero, per la qual cosa cessa l'emorragia, e la ferita vien disposta a consolidarsi-

La gran quantità di sangue che si serma allora nell' utero, sa sì che l'emorragia sia meno pericolosa.

D Gl'integumenti del basso ventre immediatamente soprapposti all'utero, impediscono che il sangue si versi nella cavità di esso ventre.

Il fangue si fgrava liberamente dall' orifizio dell'

utero aperto.

\$. 782. Perche l'operazione riefra il meglio che

sia possibile, si abbiano le seguenti avvertenze.

Si trovi in pronto tutto l'apparato degli strumenti, che abbisognano, nascosti per altro alla malata, e non fitrasi trascurino tutte quelle precauzioni, che si debbono

avere in qualunque operazione Chirurgica.

Quando la volcica è piena di orina, e che s' inalza fopra le ossa del pube, per non offenderla con il coltello, si faccia orinare l'inferma, o si sgravi di essa orina per mezzo della sciringa.

La malata stia a giacere supina in letto, e non solo tengasi serma da alcuni astanti, ma le sia impedita la vista di quanto deve essere sopra di essa operato.

 Indi l'operatore presa una comoda situazione, tagli diligentemente gl'integumenti del basso ventre, i mu-

fcoli, ed il peritoneo.

Si ferva di un hytterotomo corredato di manico, fottile per quanto è possibile, lungo, largo, bene appuntato, e fabbricato a posta per questa operazione. Non si adoprino le cesoje, perchè cagionano vivo dolore e contusione nelle carni. I coltelli ordinari sono troppo piccoli. Il rasojo non è molto ficuro a maneggiarsi.

Se il feto trovisi fuori dell' utero, o che l' utero fossita un' crnia, quando non vi sieno d'altronde altri impedimenti, il taglio si farà nel posto più prominente del basso ventre; o veramente essendovi un ascesso, si farà sulla maggiore elevatezza del medesimo.

Ogni volta poi che il feto è nell' utero, e l'utero occupa la confueta fituazione nel bafso ventre, fi fa il taglio nel medefimo luogo ove fi fuol fare la paracente fi agl' idropici, o nel mezzo appunto del baf-

fo ventre.

Tagliati gl'integumenti, ed i muscoli per il lungo del baso ventre, si apra con diligenza il peritonèo, s'introduca un dito, ovvero una tenta scannellara nella fatta ferita, e con tal guida si passi a dilatarla con lo strumento detto hysterotomo. Si rimettino le intestina, se a

cafe

DI RACCOGLIERE I PARTI. 273 caso sussero escite suori, e da un astante si ritenghino nel loro posto.

Supposto che il feto non sia nell' utero, ma nella

cavità del basso ventre, si estrae prontamente.

Se il feto poi e contenuto nell'utero, nella tuba, o nell' ovaja, l' operatore continoverà con diligenza il taglio fino a tali parti, ed avrà tutta l'attenzione di non offendere le di lui membra.

11 Dopo essere stato tirato fuori il feto, si ripulisca ed afterga la ferita con qualche decozione vulneraria e calda; con le mani si accostino diligentemente le di lei labbra, e si fermi l'emorragia con delle fila, e qualche medicamento astringente.

12 Si soccorra l'inferma abbattuta con qualche medicamento leggermente corroborante, e si abbia tutta

la debita cura ancora riguardo al fanciullo.

13 La ferita dell'utero, o delle tube, si abbandoni alla natura, e folo si abbia avvertenza di difenderla dall' aria, e di tenerla pulita.

14 La ferita del basso ventre si cuopra, e si stringa con una fascia unitiva, con lasciare nella parte inseriore li-

bero scolo alle materie.

Si passi alla cucitura quando la esiga la necessità.

16 Tengali in letto col corpo alquanto declive per dare facile scolo agli umori.

17 Qualche ora dopo l'operazione si levi l'apparato. e si tolga la cucitura, se faccia duopo, acciò si possa esaminare lo stato della ferita, e cavare i grumi di sangue che vi si potessero esser formati.

Riguardo a tutto il resto uno si conduca secondo le regole generali usate nel medicare le ferite grandi, es

particolarmente del basso ventre.

S. 783. Le descritte precauzioni si abbiano ancora a riguardo della donna già morta. Quando un grave deliquio riduca una gravida a comparir morta, e indi si M m

### ELEMENTI DELL'ARTE

ravvivi, l'operatore non si troverà giammai pentito d'averle tagliato l'utero con tutte le possibili cautele, e diligenze.



# SPIEGAZIONE

## DELLE TAVOLE.

### L SU HANDERS

#### SPIEGAZIONE DELLA I. TAVOLA.

- A Tavola I. Fig. 1. rappresenta la parte superiore del ba-
  - A. Alcune vertebre dei lombi.

    B. La parte superiore dell' offo facro -
  - CC. Gli offi ilei .
- D. Il pube.
- 1111. La circonferenza dell' apertura fuperiore, la quale porta la diflanza d' una parte all' altra di circa pollici, e mezto, e quefa viene a formare ciò che fi dice affe trafverfo; l'affe conjugato poi forma la minor diflanza, che è dai davanti al di deltro, coè dalla finfifi degli offi del pube all'offo facto, ed è di pollici 4, e mezzo in circa.
  - Fig. 2. Rappresenta il bacino rovesciato,
  - A. La parte superiore dell' offo facto.
  - B. Il coceige. C.C. La cresta anteriore degli offi ilel.
    - D. Il pube.
    - E. La di lui cresta interna.
  - F F. Gli offi ifchi .
  - G G. I forami ovali. La distanza che corre da una tuberosità e l'altra degli ossi ichi, e che si chiama
    l'asse trasverso, di rado supera 4 pollici; la distanza poi che passa tra il coccige B. e la cresta interna E. del pube, che forma l'asse conjugato,
    non arriva a 4. pollici.
    - Fig. 3. Dimoftra gl' offi della fommità della tefta di un fanciullo nato di fresco, colle sue dimensioni.
    - A. La fontanella. B. L'offo frontale,
    - C. L'occipite .
    - D. L'offo parietale.

E. La futura lamdoidea.

F. La futura fagittale. Le di cui dimenfioni fono dal davanti al di dietro di pollici a, e tre decimi, da un orecchio all'altro di pollici a, e mezzo; p. di na avanti, cioè verfo la parte ove è fegnato dalla linea tirata a traverfo gli offi frontali, la diffanza è di pollici a, Fig. 4. Altra tella di fanciullo parimente nato di fre-

fco , coile fue respettive dimensioni .

A. La fommità del capo.

B. L'occipite.

C. La fronte.

D. Il luogo ove rifiede la futura fagittale. La linea tirata dalla cima del mento fino alla fine della futura fagittale ove confina colla lambdoidea, è di pollici 5. 6. decimi. La linea che cala dalla fontanella è va perpendicolarmente fino alla bafe del capo
è di pollici 3. e 6. decimi. La linea finalmente
tirata dalla parte anteriore del capo fino alla pofleriore è di pollici 4 e 3. decimi. (1)

#### SPIEGAZIONE DELLA II. TAVOLA.

La feconda Tavola fa vedere il bacino in due diverfi afpetti, cioè uno di faccia, e l'altro per parte, ed in ambi due vi fono le linee, che rapprefentano la grandezza dell' utero di una donna al termine della fua gravidanza.

Fig. 1. AAAAA. Le cinque vertebre dei lombi .

B. La parte superiore dell'offo facro .

C. Il coccige.

D. L' offo ileo .

E. Il pube .
F. La di lui cresta interna .

G. L' offo ischio.

H. Il forame ovale.

III. La grandezza dell' utero quando è arrivato agli ultimi gradi di dilatazione nel nono mese della gravidanza.

K. La linea tirata dal centro del bacino fino al fondo dell'utero: le altre due linee accennano l'affe coniugato fuperiore, ed il coniugato inferiore, il

(1) Tutte quefte mifure fone formate a pollici di piede Inglefe .

primo dei quali è di 4. pollici e mezzo, l' altro poi non arriva a 4.

Fig. 2. Quefta figura dimostra una pelvi, o bacino veduto di faccia con l' utero dilatato, come nella figura prima.

A. Le cinque vertebre dei lombi.

B. La parte superiore dell' offo facto.

D. Gl' ilei.

E. Il pube.

FF. I capi de' femori.

GG. Gl' lichj.

. HH. Le aperture ovali .

11. L'utero. Due linee, una delle quali dimostra l'asse trasverso superiore, che è di pollici 5, e mezzo, e l'altra l'asse trasverso inferiore, che di rado supera 4, pollici.

#### SPIEGAZIONE DELLA III. TAVOLA.

La Tavola III. dimostra un bacino mal conformato.

A. Le cinque vertebre dei lombi. B. L'offo facro.

C. L' offo del coccige.

DD. Ga offi ilei. EE. Gli offi ifchj.

GG. I forami ovali.

HH. Le cavità cotiloidee .

Questa figura a bastanza fa vedere il pericolo che corre tanto la madre, che il feto, allor quando si trova un bacino così mai conformato, perchè l'asse coningato superiore non ha che due pollici di distanza, e l'istessa distanza vi corre da un osso ischio all'aitro.

#### SPIEGAZIONE DELLA IV. TAVOLA.

La Tavola IV. rappresenta le parti esterne della generazione di una donna .

A. La parte inferiore del baffo ventre.

BB. I gran labbri aperti.

C. Il clitoride , ed il fuo prepuzio .

DD.

DD. Le ninfe.

E. La fossa magna.

F. Il meato orinario.

G. Il frenulo delle labbra, ovvero forcella.

H. Il perineo .

I. L'ano.

K. La parte che copre l'estremità del coccige . L.L. Le parti che ricoprono le tuberosità degli ossi ischi.

#### SPIEGAZIONE DELLA V. TAVOLA.

In questa V. Tavola si vede di faccia l' utero con le sue parti adacenti in sito, e sospeno nella vagina, e perchè tutte queste parti interne si vedano bene, si sono levate le parti anteriori degli ossi sichi, è del pube, le parti pudende, il perinto, e l' ano.

A. L' ultima vertebra dei lombi.

BB. Gli offi ilei.

CC. Le cavità cotiloidee.

DD. Le parti inferiori , e posteriori degli ossi ischi.
E. La parte che ricuopre l'estremità del coccige.

F. La parte inferiore dell' intestino retto.

GG. La vagina aperta per lo lungo, e ripiegata da anebedue le parti del collo uterino, per dimostrare come vi stà sospeso l'utero.

HH. Parte della vescica orinaria dilatata oltre l' una e l'.
altra parte della vagina.

I. Il collo dell' utero.

K. Il fondo del medefimo .

- L L. Le tube falloppiane con le loro fimbrie.

MM. Le ovaje.

NN. I ligamenti larghi, e rotondi.

OO. La parte superiore dell' intestino retto.

Fig. 2. Rapprefenta le parti interne vedute dall' inguine destro, essendo la pelvi tagliata per lo lungo.

A. La vertebra inferiore de' lombi.

B. L'offo facto.

C. Il coccige.
D. L'offo ileo finistro.

E. La parte inferiore dell'offo ischio finistro.

F. L'offo dei pube dell' ifteffa parte.

G. Il forame evale,

H. La

H. La cavità cotiloidea .

III. La parte inferiore dell'intestino retto , e l'ano. K. L'apertura esterna, e la vagina con l'orifizio dell'ute-

so che fi avanza. L. La vescica orinaria.

M.N. Il collo , ed il fondo dell'utero , di eni fi fcuopre la cavità ugualmente, che gli attacchi della vagina, tanto effernamente, che alla circonferenza dei labbri dell' orifizio dell' utero; fi vede ancora la fituazione dell'utero, e in che forma questo viscereo è spinto all' ingiù , e all' indietro per la pressione degli intestini, e della vescica, nel concavo inferiore dell' offo facro.

O. Il ligamento largo, e rotondo.

PP. La tuba falloppiana con le sue simbrie.

Q. L'ovaia.

RR. La parte superiore dell'intestino retto , e la parte in-

feriore del colon.

Fig. 3. Questa figura fa vedere l' utero nel primo mese della gravidanza. Si è portato via la parte anteriore di questo viscere, per fare vedere l'embrione a traverso l' amnio e il corio, e come gli angoli acuti dai quali era terminata l'interna cavità dell' utero fieno convertiti in archi . A. Il fondo dell' utero .

B. Il collo dell' uceso, con delle piegature di guefta cavità . che si conducono a quella del fondo di questo viscere.

C. L'orifizio dell' utero .

#### SPIEGAZIONE DELLA VI. TAVOLA.

Questa tavola VI. è incifa nell'istesso punto di vista, e collo fpacco o taglio delle medefime parti che fono nella prima figura della tavola precedente.

La figura 1. rappresenta l'utero o matrice tale e quale si trova nel fecondo, o terzo mefe della gravidanza, tagliata e tolta la fua parte anteriore .

F. L'ano .

G. La vagina colle sue rughe, o pieghe.

HH. La parte posteriore, e inferiore della vescica orinaria, diffefa dall' una , e l'altra parte , e da cui è levata la parte d'avanti, e quella di sopra,

II. L' orifizio, e il collo dell' utero.

KK. L'utero esteso come lo è ordinariamente nel secondo, o terzo mese della gravidanza; esso contiene l'embrione colla placenta aderente al suo sondo.

La Fig. 2. Rappresenta l'utero nel quarto, o quinto mese della gravidanza nei medesimi punti di vista je spacco, che la precedente, a riserva che non è levata

la parte d'avanti del collo dell' utero.

L'orifizio è il collo dell'utero nello stato naturale sono ricoperti dalla vagina, e queste parti sono unite insieme, ma qui la vagina G. è un poco più discosta dal collo, e dall'orifizio I. che nella prima figura, ad oggetto di lasciar meglio vedere le parti.

K. La parte inferiore del fondo dell'utero, di cui alcuna volta si scorge l'estensione a traverso della vagina, premendo col dito la parte anteriore, o

laterale .

### SPIEGAZIONE DELLA VII. TAVOLA.

Questa Tavola dimostra le parti che l'utero contiene nella sua cavità, e lo stato in cui esse sono nel sesto, o settimo mese della gravidanza.

A. L'utero dilatato fino alla regione ombellicale.

BB. La parte superiore degli offi ilei.

CC. Le cavità cotiloidee.
DD. Le parti posteriori e residue degli ossi ischi.

E. L'ano.

F. La vagina.

G. La vescica orinaria.

H. Il collo dell'utero più corto che nella Tavola VI. Fig. 2.
e rifalito più alto a motivo della dilatazione dell'
utero, e portato fopra i contorni della pelvi.

I. I vasi dell' utero più dilatati di quello che sieno nell' utero non gravido.

K. La placenta attaccata alla parte inferiore dell' utero.

LL. Le membrane, che vestono il seto, la testa del quale è situata nella parre inferiore dell'utero. Questa situazione della testa è la più ordinaria secondo SMELLIE, quando vi è una gran quantità d'acqua.

### SPIEGAZIONE DELLA VIII. TAVOLA.

La Tavola VIII. rappresenta l'utero nello stato dell' ottavo, tavo, o nono mele della gravidanza, nella medefima

A. L'utero dilatato quasi all'ultimo punto.

BB. La parte superiore degli offi ilei. ....

DD. Le parti posteriori degli offi ischj.

E. Il coccige.

F. La parte, inferiore dell' inteffino retto.

GGG. La vagina dist-sa da ciaschuna parte.

H. L'orifizio dell'utero, le di cui labbra apparifeono più larghe, e più flofee, ful fine della gravidanza. II. Porzione della vefeira orinaria.

KK. La placenta aderente alla parte superiore e posteriore dell' utero.

L L. Le membrane.

M. Il cordone ombellicale .

#### SPIEGAZIONE DELLA IX. TAVOLA.

Tavola IX. Fig. 1. Rapprefenta la placenta per la parte che rifguorda il feto; una porzione lafeia vedere l'annio come deve effere nell'effentione A A A. B B B. m. a effo annio è tagliato in B D D E. per far vedere il corion, 31 quale è fortemente aderente al core done ombellicale D. Il corion poi fi vede in E F F. fpogliato dopo averne portato via l'amaio.

HHHH. Il corion levato via per far vedere la parte interna-

della placenta.

1 K.L. L'involucio membranofo, che rimane dopo che il cotione è dato levato; la porzione k è più adefa verfo l'eftremità della placenta, ed è ineguale nella fua superficie, a motivo di molei corpicciuoli, che vi sono aderenti.

M. Le arterie ombellicale.

N. La vena ombellicale.

OOO. La parte della placenta, ove le principali ramificazioni delle vene e delle arterie entrano dopo molte anafomofi.

Fig. 2. Rappresenta la patte della placenta aderente all' utero.

AAAA. Le parti che formano più di prominenza.

BBB. I folchi che fembrano dividere la placenta in differenti N n parti, fecondo che essa diviene segmento di un cerchio tanto più maggiore, quanto più si avanza la gravidanza.

CCC. Parte del corion fopra del quale appariscono dei piecioli corpi come nella Fig. 1. letr. k.

DDDD. Le parti della placenta, che si attaccano più fortemente alla matrice, opposte a quelle ove i vast entrano nella sostanza OOO. Fig. z.

### SPIEGAZIONE DELLA X. TAVOLA.

Fig. 1. Un feto nella situazione naturale quando è per nastere.

Fig. 2. Un seto, che si presenta all' orinzio dell' utero con
i piedi, e per i quali il Professore tenta di tirarlo suori.

A. L'estensione dell'utero avanti la rottura delle mem-

brane, e dello sgorgo delle acque.

B. L' utero quando si contrae, e a ftringe sul corpo del

fcto.

- Fig. 3. Un feto rannicchiato per una forte contrazione dell' utero, fotto una forma rotonda o ovale. Il davanti del feto voltato verfo la parte inferioredell'utero, con avere un piede e una mano nella vagina. Quivi è levara la parte anteriore della pelvi con un taglio longitudinale, che attraversa appunet il centro dell'apertura ovale.
- · A A . Le parei superiori degli offi ilei .

B. L'utero dilatato.

C. Il fuo orifizio dilatato di maniera che pare una cosa fessa colla vagina OOOO.

D. La parte inferiore o posteriore dell' orifizio interno. EEEE. Le parti refidue degli ossi del pube, e dell' ischio.

FFFF. La membrana adipola.

Fig. 4. Un feto il quale non presenta che un solo piede, restando l'altro paralello al suo corpo: vi si vede ancora come l'utero si contrae dopo effere sgorgate le acque.

Fig. 5. Un feto che presenta le ginoechia prima che le membrane sieno rotte.

#### SPIEGAZIONE DELLA XI. TAVOLA.

Fig. 1. In questa figura si vedono le medesime parti che nel-

nella figura terza della tavola precedente, ma la situazione del feto è molto diversa. Il braccio siniftro è avanzato nella vagina a fegno, che tutta . la metà del braccio si vede fuori dell' orifizio esterno ; la spalla si trova conseguentemente avanzata fino dentro l'orifizio dell'utero.

Fig. 2. Un fero, che si presenta al passaggio con la parte posteriore d' una spalla.

Fig. 3. Un feto fituato trafverfalmente nell' utero, col dorfo voltato verso l' orifizio.

Fig. 4. Un feto, che presenta le natiche all' orifizio dell'

#### SPIEGAZIONE DELLA XII. TAVOLA.

Fig. 1. Un feto rannicchiato in forma di gomitolo. Il ventre che si presenta all' orifizio interno con la regione ombellicale A.

B. Cordone ombellicale cafcato nella vagina, e fuori del-

l' orifizio interno.

Fig. 2. I gemelli si trovano spesso situati diversamente indifferenti casi. Quivi i due feti sono di faccia. Uno ha la tefta fituata convenevolmente verfo la parte inferiore dell' utero, e l'altro è in una situazione preternarurale, avendo la testa verso la parte opposta. Il corpo di ciascuno è attorcigliato dal fuo respettivo cordone, ciò che avviene spello nella fituazione naturale, e non naturale.

A. L' utero dilatato con le membrane, e le acque. BB. Le parti superiori degli ofii ilei .

CC. Le cavità cotiloidee .

DD. Gli offi ifchj.

E. Il coccige.

F. La parte inferiore dell' inteffino retto.

GG. La vagina.

H. L' orifizio interno dilatato alla larghezza di un dito in circa, e la tumefazione formata dalle membrane e dalle acque nel tempo dei dolori.

II. La parte inferiore dell' utero disteso dalle acque, che fono per d'avanti alla tefta del fanciullo , che si prefenta. No 2

KK.

KK. Le que placente attaccate alla parte posteriore dell'utero. LLL. Le membrane che appartengono a ciascheduna placenta.

### SPIEGAZIONE DELLA XIII. TAVOLA.

Fig. 1. Seggiola di M. DEVENTER .

A. Spalliera attaccata al sedile con due cerniere; mediante le quali si può alzare, e abbassare a piacimento. Si accomoda, e si sissa per mezzo di una spranga di serro, che si sa passare colle due punte nei battenti per la parte di dietro, ciò che aon si è potuto rappresentare nel rame; questi battenti hanno più sorami, l'uso dei quali è di tenere sissa la spagliera all'altezza che si vuole. Si vede in F. La parte inseriore dell'alse di dietro, che è sissa, è alla quale è attaccata la spalliera A. con gli sportelli, ovvero battenti B.B. mobili per mezzo di due cerniere, da ciascheduna parte delle quali l'inseriore si vede in C.

DD. Cuscino trasorato, sopra del quale la partoriente siede, è satto di un affe massiccia, copetto di panno, e ripieno di borra, affinche sia sodo e cedente nel tempo stesso. Per disorto sono attaccate due forti bandelle di serro, terminate per di dietro da un oncino, che entra dentro ad un anesso attaccate alla parte immobile della seggiola. Così, allorche la spaliera si abbassa sotto al livello del cuscino, per dare al capo una situazione uniforme all'estremità anteriore del cuscino, si può essa si si delle bandelle di ferro E. che sono attaccate a ciascheduna parte laterale.

GG. Due manichi, o prefe, che la donna abbranca colle mani, e col loro ajuto può fare qualunque maggiore sforzo. Questi manichi pottono mandarsi avanti e indietto a piacimento, e si tengono sissi per mezzo di un pernio, che si alza, o si abbassa

mediante il bottone k. che vi è attaccato.

L. Altro cuscino, la di cui incavatura è differente, e da preferiti a quello che si vede rappresentato al di sopra della seggiola nei parti difficili, perche porge maggior facilità di accostarsi verso la donna, e lascia più libertà di operare.

M. Pic-

M. Piccolo braciere nel quale fi può mettere della cenere calda , per non fervirfi del funco vivo. Si può ancora mettervi del fuoco, ma bisogna procurare che

sieb and 'chardi brace quafi confumata.

Questa fedia è molto commoda l' E' vero che da un li-.. d con bibero accesso all' aria; alla quale rimedia il calore del braciere ; ma un inconveniente al quale farebbe forfe facile il rimediare , fi è che bifognando trasportare sul letto la donna subito dopo che ha eig , anie partorito, ella può lasciarsi riposare qualche tempo ful piccol letto ordinario, coll'abbaffare la spalliera della seggiola, e con accomodare per da-Lid vanti un affe, che fe alzi al livello del fedile per fostenere le gambe della puerpera; Cost si potreb-be formare una specie di letto, sopra del quale - potrebbe affal alcommodamente ripofare qualche tempo avanti di erasportaria nel letto; dove ella ceve passare il restante del suo puerperio.

- A. Una branca della tanaglia di M. Lavrer confiderata. dalla sua estremità A. fino al permo; ridotta però alla metà della fua vera grandezza per ogni verso, e in tutte le dimensioni ; talche per averne la sua giusta mifura, deve raddoppiarsi proporzionatamente in ogni parte, con offervare le leggi della conve-

Fig. 2. Tanaglia di M. SMELLIE, la quale ha due pollici di larghezza, e fei di lunghezza in ciascheduna branca , e con cinque pollici e mezzo nei manichi , onde è lunga in tutto undici pollici e mezzo del-

la mifura d' Inghilterra .

B. Indica la parte elterna di ciascheduna branea di effa tanaglia, per far vedere la lunghezza e la larghezza della fua apertura, e la forma e dimensione di

tutta la branca.

Fig. 4. Cesoje destinate per forare il cranio. Queste cesoje sono forti, e lunghe nove pollici Inglest in circa; vi fi vede in mezzo alle lame un tifalto, mediante il quale fe fa più facilmente una ulteriore dilatazione .

#### SPIEGAZIONE DELLA XIV. TAVOLA.

Fig. 1. Un pajo di uncini curvi , uniti insieme alla maniera delle

delle tanaglie, dei quali può farsene uso, o di tuttidue così uniti, o pure di un solo separatamente

fecondo le circoftanze e il bifogno . : : :

Il filo punteggiato per l'eftenfione interna d'una delle branche dell'uncino rappri-fenta la guains/che deve veftire la punta finche fiati introdotta «quanto bafia. La legatura fegnata fu i maiothi con due line punteggiate, ferve a firingergli infieme dopo avet tirata fuori la guaine.

La punta di questo oncino guarnita della guaina, può ancora servire di uncino smussato:

A. La punta dell' uncino veduta di faccia.

B. La parte esterna d' uno degli uncini , la quale ha

dodici polici Inglesi di lunghezza.

Fig. 3. Leva di Roonhuvssin veduta per piano, e di faccia, o fia per la larghezza o groffezza. In quefle figure però tale leva non fi rapprefenta che per metà; cofischè è necessirio raddoppiaria tutta in qualunque sua dimensione per ridurta groffa; larga, e lunga quanto appunto è la misura preserita dall'Autote.

Fig. 3. Uncipo fpuntato.

CC. Due differenti feiringhe per le donne.

DD. Due peffari, o fotpensori d' una nuova specie per riparare al prolatio dell'utero. Dopo aver rimeffo l' utero a' fuo luogo, bifogna introdurre nella vagina il peffario per la parte dell' eftremità più larga, e adattare contro l'orifizio dell'utero la fua concavità, dove fono tre aperture per dare fcolo alle materie. Vi fono nell' estremità minore due fori per passarvi de'nastri, e da legarvi altri cordoni attaccati a una cintura che fia fermata intorno al corpo della donna. Con questo mezzo il pesfario fi tien beniffimo fermo, e obbligato al fuo posto. La malata può levario quando va a letto, e rimetterlo la mattina; ma perchè talvolta cagiona incomodo per la confricazione dell' orifizio efterno, ordinariamente fi ula il preffario orb colare legnato E. il quale si sa di legno, d'avorio, o di fughero, cuoprendolo di tela e poi tuffandolo nella cera per fargli una superficie tersa. Questo pelfatio bene untato di pomata, deve introdutfi nella vagina verticalmente, e coll'ajuto di un dito meffo nel foro di mezzo girarlo per piano, e avanuzatio fino all'oritazio interno, che deve corrispondete al centro di quell' apertura. Bifogna averne
di più larghetze adattabli alla diversi proporsione della vagina per impediren l'allentamento
o l'eferta anche nel caso di qualche ssorzo straotdinazio.

#### SPIEGAZIONE DELLA XV. TAVOLA.

STRUMENTO, O SIA TENAGLIA, CHE AGISCE PER MEZZO D'UN MECCANISMO INVENTATO DAL GALLETTI TRADUTTORE PER ESTRARRE LA TESTA DEL FETO STACCATA, E RESTATA NELU UTERO.

Fig. 1. Strumento colla Tenaglia aperta.

aa.aa. Le due Branche munite di un piccolo rialto nell' effremità superiore della loro superficie interna, e vuote a tutta sofianza.

b b. Due Cerniere aderenti alle Branche .

cc. Due Cerniere aderenti al Ferro di mezzo d. bc. bc. Due Leve fernate nelle loro eftremità per mezzo di

altrettanti Perni alle due Cerniere bb. cc. fb. fb. Porzione delle Branche, incavata per la parte di

dentro.

d. Ferro di mezzo di figura quadra, o sia Albero, a cui fono fissate le due Leve.
eg. Dado, o Massello d'acciaio, il quale per la por-

zone e. ferve di bafe alle due branche, e per la porzione g. ferve di Ghiera al Manico d'ebano.

ff. Due Pernj fissari nel Dado d' acciajo, intorno ai quali ruotano le due Branche.

h. Manico, o Manubilo d'ebapo.

i. Estremità vera del Manubrio; giacche l' estremità apparente è una Palla.

 Palla mobile, che girata per un verso apre la Tenaglia, e per un alero la serra, senza che la Palla si discosti punto dal rimanente del Manubrio.

m. Smusso o Piano nell'estremità interiore dell'una e dell'altra Branca, il quale per la sua complanazione, e levigazione facilità l'ingresso della testa dentro le Branche. n. Giglieteino d' ottone a risconere d' alero fegno posto presso l'estremità i. del Manubrio, per indicare all'Operatore a che grado si apra, e si richiuda

la Tanaglia nel girarfiela Palla.

Fig. 2. Strumento con Tanaglia ferrata , il quale, nella fus. lunghezza dalla fommità delle Branche fino all' estremità della Palla , e in tutte le altre fue dimensioni contiene la metà appunto della veramifura dello Strumento effettivo.

Fig. 2. Spaceo del Manubrio.

a a. Manubrio esterno tagliato per metà in tutta la sua lunghezza fino al Sodo g. e spogliato della parte di fopra .

bb. bb. Manico interno, o Cilindro attaccato alla Palla , o , piuttofto Tubo , effendo tutto vuoto; perche poffa

giuocarvi dentro la Vite maschia ff.

cc. cc. Due Perni fiffati nel Manubrio efteriore; und più balfo verso la Palla, ed uno più alto, i quali serra-..... no in mezzo il Cilindro, o Tubo interno; effendo fituati uno al di fopra (che è:il più lungo ) e l' altro al di fotto del Cilindro medefimo.

dd. Due Solchi circolati fatti nella sostanza del Gilindro o Tubo interno, ne'quali incastrano i 'due Petnj gono a stretta in forma, che possa girare intorno a fe steffo, ma non si muova punco ne poco dal

fuo posto.

e. Madrevite fiffata nella fostanza del Cilindro, o Tubo. ff. Vice mafchia, che è una continuazione dell'Albeto b. La Madrevit- e. col moto del Tubo interno, nel quale è fiffata, ruotandofi intorno alla Vite maschia, ff. ora a finistra, ora a deftra, la manda fuori, o l'afforbisce a proporzione del bisogno, che v' è , d' alzare , e abbaffare l' Aibeto per aprire, e chiudere le branche.

g. Porzione del Manubrio lasciata intiera, perchè è quella da incastrarsi nel Dado, o Massello di acciaro, e vien fermata con forti viti accrecate.

h. L' Albero sciolto dalle Leve. ii. Due Appoggi d'acciaio fiffati lateralmente, nella.

Palla per maggior facilità , e sicurezza di regolarne il moto. M E-

### MANIERA DI ADOPRARE QUESTO NUOVO TIRE-TETE O TIRATESTE.

CI Iccome vi è in questo strumento il gigliettino n. a riscontro dell' altro segno posto presso l' estremità i. del manubrio; si premette, che non può darsi una regola fissa ed invariabile comune a tutti gli strumenti, per lume ed istruzione dell' operatore. In ogni strumento la celerità dell' aprirsi e serrarsi sarà maggiore, o minore a proporzione, che più grandi, o più piccoli faranno i pani della vite maschia ff. ( Fig. 3. ) che sa agire le branche. Onde l'operatore dovrà prima d'ogni altra cola misurare · la gradazione del moto del proprio strumento, con osfervare quanto aprano le branche, nel farsi colla palla, o gruccia un giro intero, e di qui calcolare quante volte bifognerà girarla per condurre le branche a una dilatazione proporzionata alla mole del capo, che si computa di tre in quattro dita e mezzo in circa nelle fue dimensioni traverse cioè da un orecchio all'altro, e dalla fronte all'occipite; senza la quale diligenza si opererebbe sempre all'azzardo, e con pericolo.

La situazione del corpo della paziente, siccome la disposizione di tutto il rimanente, dovrà effere la stessa che nell' altre ordinarie operazioni di parto, secondo che minutamente descrive il celebratistimo M. LEVRET nel suo Trattato completo che ha pet titolo: Observations sur les causes & les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, a pagine. 42. dove tra le altre faviamente suggerisce di riscaldare un poco lo strumento (parlando egli di quello di sua invenzione ) tanto da fargli perdere la rigidezza metallica, e di ungere con olio, o butirro le branche, nel che mi fo un pregio di calcare le orme di sì gran Professore. Tornerà bene che l'operatore introduca prima destramente una mano, dopo untata con qualche materia oleaginofa, dentro la vagina, e con le due dita, indice e medio, si conduca fin dentro l'utero, per riscontrare in che situazione si ritrovi il capo staccato; se pure l' operatore per qualche particolar circostanza non credesse proprio di risparmiarsi

una tale esplorazione.

Fatto questo, presiderà colla mano destra il manubrio, o manico della tanaglia, serrata, e l'introdurrà nella vagina,

conducendolo a poco a poco fino dentro all' imboccatura della matrice, ed a toccare confeguentemente il capo fiaecato che vi è dentro; e per agevolarae, e renderne più ficura l'introduzione, può egli prima introdurre nella parete inferiore della vagina le due duta della mano finifra, indice e medio, voltando la palma verfo l'arcatura del pube, le quali dita gli ferviranno come di foftegno, o guida, per dirigere il corfo dello fitumento, e cautelari con-

tro qualunque pericolo d' intoppi , o ritardi .

Quindi podta così a contatto del capo l' eltremità della tanaglia, deve l' operatore ritirare le que dita'i perendere
colia mano tinitta il manubrio b. perche la defira reli
libera per far' agire la palla, o gruccia l'. Si grif dunque
lentamente la gruccia per aprire la tanaglia, la quale perciò con lentezta uguite anderà difcoltando le parti dell'
utero ad effa lateralmente adiacenti. Si avverta però di tenere ben forte la tanaglia melefima puntara al capo; la
nell' atto di cominciare ad aprirla, si nel profegorire l'
apertura, ad oggetto di fipingerio piuttolto verfo il fondo dell'utero, che laferario venire in avainti, ed evitare
così il pericolo, che ello piuttolto [pingă indierro la tanaglia; altrimenti non fi darebbe luogo alle branche di entrare come debbono, nell' apririt tra la fuperficie efterna del
apo, e la fuperficie interna delle partit dell'utero;

Dovianno dunque aprirsi le branche della tanaglia ad unacerta misura proportionata alla most del capo: e quella misura si conoscera dall' operatore per mezzo della calcolazione, che eggi ayera, premessa e geganta, come sopra si è detto, per silare un sistema proprio del suo si trumento. Aperte così le branche, la testa entercà liberamente, e quasi da per se silemante la medessime, coll'ajuto del due simustimo possi nella parte interna delle due estremità as. (F.g. s.) e l'operatore se ne accorgerà subito dal sentire e che lo frumento non ttova che un contrasto a sistimo e di primento ma. Onde avanzerà dolcemente lo strumento medessimo per sacilitare l'operatione, e da sistema signa si presa.

Divenuto che fia padrone della refia, comincierà à riferrare a poco a poco la tanaglia girando la palla, o gruccia, per un altro verfo, non tanto per tener forte la rella, quanto per comprimerla, ed obbligarla a prendere dentro le branche, o cucchiaie, una figura bislunga, o di cono.

Quindi gradatamente riconducendo verso di se la tanaglia con

dei moti semicircolari, procuterà di tirar suori il capo; badando sempre di non lacerare, e strappare la commettitura, o unione inferiore delle gran labbra, chiamara sorcella, e ciò si ottiche alzando a poco a poco in arco la tanaglia medessima, facendole descrivere una specie di semicerchio, che abbia per centro l'esso del pube, a misura che

va estraendosi lo strumento insieme con il capo.

L'aver fatto, dice il non mai abbastanza lodato M. Levret, coftruire uno strumento, che pareffe sodisfaciente allo scopo, che mi era proposto, non bastava per adoprarlo subito sul corpo vivo, ma conveniva che prima di questo tentativo, fe ne facesse l'esperienza su i cadaveri. lo pertanto sacendomi volentieri imitatore di efempio si luminofo, ho fatte replicatamente ancor lo le prove del mio nuovo Tire · têre, in questo Regio Spedale di S. Maria Nuova della Città di Firenze . L' Eccellentiffimo Signore D. Ranieri Maffei s) noto alla Repubblica Medica , e Letteraria: per le dottiffime fue Lezioni d' Anotomia, ed anche per lo zelo particolare in promovere gli avanzamenti della Chirurgia pratica, mi ha benignamente apprestato il comodo dei cadaveri, su quali ho potuto fare l'esperienze necessarie sotto eli occhi di esso, e di tutti i Giovani fludenti del Collegio di quell' Arcifpedale, e di non pochi altri Professori tanto Paesani che esteri. E da quelle prove riufcite fellcemente è ftara rilevata abbaftanza la fua utiltà, ma meglio deve riufcire nei corpi vivi, per ragione della fautrice naturale disposizione, e azione delle parti, la quale incontrafi in questi, e non nei cadaveri .!

### VANTAGGI DI QUESTO NUOVO TIRE-TETE.

E' Parcicolare la facilità con la quale s'introduce questo frumento, senza veriun pericolo di ferire, o lacerare, perchè non è nè acuto, nè tagliente, ma bensi in tutte de

fue parti liscio, e ben levigato.

La di lui introduzione è facilitata ancora dalla fua curvaturra, coll'ajtot della quale paffa agevolmente, e s' interna fecondando la curvità dell'offo facro. Crefce la facilità ancora perchè quando è ferrata la tangglia, come appunto ella è nell'acto d'introdurfi, le due effremità fimulfate a a. combagiano talmente fra loro, che fembrano un foi pezzo (Fig. II.)

Lo ftrumento medefimo non acerefce di mole il capo da estrarsi 32.
O o 2

considerata la teoria della sua struttura, e la natura delle

parti sulle quali deve agire .

Nell'aprirfi graduatamente, dopo averlo introdotto nella vagiana, e nell'imbocactura dell'utero, ditrae a poco a poco e quafi infenfibilmente le parti, e fi dilata con direzione trasfverfa fra i due punti laterali, tra i quali vi è maggior luogo alla difitrazione, e dilatazione medefima, in conformita della figura della pelvi, il di cui affe è più effeto tra l'uno e l'altro lato degli offi dell'ichio, ed ilei, che tra il pube ed il coccige, come anche la fommità dell'9670 facro, ed il pube medefimo.

Siccome poi le due branche nella loro effrenita fono fmuffate, perciò refiano tanto unite infieme, che nell'introdurfi non poffono offenotre punto quel rialto, o cordone, che è il principio dell'orifizio, e della foltanza dell'utero, nel qual rialto altrimenti s'imbatterebbero di fronte, fe nono lo fanfaffero, in vigore di quella loro figura, e le-

vigatezza .

Questo dilatatorio nell' introdurs, ed aprissi così a gradi, viene a forzare delicatamente le pareti dell' utero, e supera anzi la resistenza delle medesime pareti, le quali per loro propria natura tendono sempre alla contrazione di se stefe, e molto più dopo espulso, o cliratto il setto, perchè sono state si lungo tempo, e con tanta violenza distrate durante la gravidanza. Dal che ne succeoe, che molto agevole riesca prendere tra le due branche o cucchiaie il capo, anche per effere queste di una figura e costruione poco difimile da quelle della tanaglia di M. LEVERT.

Anzi avendo effe di più nella loro effremità interiore lo fuuffo, o compianazione m. (Fig. 1.) telta fommamente facilitato l'ingreffo della tefla dentro le branche medefime, le quali di più effendo di una prefa grande, tenaci, e concave, ne fuecede, che nell'operazione riefcano più ficure

di qualunque altro strumento.

Entrata così nella tanaglia la tefla, ella viene obbligata a prendere una forma e figura molto vantasgiofa per eficre efirata: fenza offendere le parti della madre, che naturalmente resisono al volume della medesima tefla; imperocche ella verrà a comprimersi, ed allungarsi a piacimento dell' operatore (1), purchè esto, esto.

(1) Questo vantaggio non può li pare che più tosto nel tirar suoaversi negli altri strumenti, i qua- ri la testa debbano o farle prendeeffo, a mifura che nel tirar fuori incontra refiften za , ferri a poco a poco lo ftrumento per mezzo della palla, o gruca

cia che vi è in fondo.

A questo vantaggio dell'arte contribuisce ancora la natura. La sorza della vite che serve a stringere le branche viene ad effere aceresciuta maravejiosamente dalla resistenza che sanno le parti dure, cioè le ossa della pelvi, sulle branche medesime, le quali messe così a stretta nel loro passaggio non possono prendere altra direzione, che quelladi unirs sempre più insieme, e dare alla testa una sigura sempre più bislunea.

Vi è per l'operatore il gran vantaggio di fapere a che grado fi apra, e si chiuda la tanaglia nel girarsi la palla I.
o graccia, per effervi il gigliettino n. mensionato di sopra. E' da avvettifi ancora, che può procuratsi un vantaggio dipi nel costruis-l'instrumento, il quale consisteta
nell'avvertire l'artefice, che faccia i pani della vite maschia ff. (Fg. 3.) più tosto grandi che piccoli. La ragione
si è, che se i pani saranno grandi, si ssuggirà il pericolo
di stancarsi nel giara e se si palla, e quello che importa molto più, di defatigare, e distrare troppo colla lunga durata
dell'operazione le parti.

### CASO DOSTETRICIA OCCORSO AL TRADUTTORE.

El tempo che stava per terminassi la stampa del presente libro, mi è occorso un caso, il quale sa vedere i pregudizi dell'indugio a chiamare il Professore, in conserna di ciò che diccsi delle levarici nella presazione a pag. xv. La notte del di 23. venendo il 24. Dicembre dell'anno 1774, all'ore una della mattina sui chiamato a soccorrere la Sig. Anna moglie dell'Eccellentis. Sig. Dott. Antonio Vincenzio del Chiaro, uno dei Cancellieri della Curia Arcivescovile di Firenze, donna dell'età di 33. anni, e di temperamento gra-

re una figura sferica compressa. qualche offesa le parti della maa guis di cipolla, e così difficoldre, se sono frumenti da investitarne maggiormente l'estrazione, re di punta, o in altra sonna la pure mettere in pericolo di tessa.

gracile , la quale era in travaglio di parto , gravida però di foli fette meli e mezzo , come afferiva . Dopo dati felicemente alla luce fei figli , aveva ella in quelta fettima gravidanza cominciato fin daj primi di Novembre a perdere del fangue, il quale, incomodo, coll' ajuro d'una emiffione fattale dal braccio, calmava ed anche spariva affatto, a mifura che praticava il configlio datole da me, benche poco da lei eseguito, di stare in riposo ne l letto. Pertanto la trovai giacente in letto, ma in uno stato assai pericolofo, con i polfi molto deboli, balli, e frequenti, abbattuta di forze all'ultimo fegno, e con doglie rare, languide, g corte, oltre l'efterna apparenza del volto indicante qualche cofa di funelto. Con tutto ciò non vedevo . chiaro il perche la paziente foffe ridotta in questi estremi. Non tardai a scoprirne la cagione, quando trovai dei grumi di sangue nella vagina, e discontrai, che oltre il poco langue mostratomi in principio dalle astanti, ve n' era - una quantità prodigiosa filtrata in ampia eftensione, si in varj lenzuoli posti di riparo a più doppi, sì nelle materaffe e nel saccone del letto, Questa emorragia, o non era flata offervata , o non curata dalla levatrice , benche foffe cominciata dalle ore nove della fera, come poi mi fu riferito, e la levatrice fosse già arrivata poco dopo le dieci. Dopo sì rilevante feoperta non perfi un momento ad accingermi a falvare almeno la vita al feto, che mi riusci di estrarre vivo con, facilità e prestezza, avendo trovato aperto, e ben fituato l'orifizio dell' utero, quantunque mi conveniffe per procutare lo fgorgo delle acque compere le membrane, e anche dalla parte destra si presentasse un corpo spugnofo , che io giudicai , come poi viddi effere in effetto , porzione della placenta già staccata, e pel suo staccamento origine fatale della copiofa emorragia.

Ceiso dopo terminata l'operazione l'affluenza del fangue, ne compariva se non nella piccola quantità confueta de' parti ordinari, e natutali; per lo spazio di più di unora e mezza la puetpera sembrò alquanto follevata, e quierta, si per lo sgravio del feto, si pel conforto dei tisterativi, coi quali su leggermente ajutata; a segno che secci nascere negli afianti qualche speranza, e per questo rississo di avano anche in dubbio i facri Ministri (già stati avvisati per tempo) se dovevano monital degli ustimi sacramenti. Ma all'improvytio affalta verso le ore tre, e

merza da un completto di fieri fintomi , di finania , convulfioni , vomito, affanno, e daliqui , rende inutili autri i foccorfi, che io non lafciai d'apportarle: e quefti mortali infuiti, peri timore del quall (io non l'aveva affoandonata neppure nello fiato del fiuo apparente miglioramento, mi diedero per diferrate-affatto la fua vita , la quale in efferto terminò dopo le ore cinque.

Ho poi (aputo altrest), sche ellendo inforta una perdita di fangue anche più copiosa negli ultimi quattro o cinque giorni precedenti alle doglie, la partoriente se la paisò senza farne gran caso, e senza che pensalita a chiamar me, i o altro profesiore. Si aggiunse anche quesso accidente per non lasciar luogo a dubitare, che la paziente sia stata sa vittima della propria trasferraggine, non meno che della indolenza, o signoranza della levarrice, la quale doveva al suo arrivo riconoscere l'occorrente, e trovata l'emortagia già cominciara di più d'un' ora, doveva fubito, e non dopor tro e cin circa, far chiamare il Chiurgo; giacchè la pronta estrazione del seto è l'unico scampo da tentarsi nei casi dei Parti dificili per motivo di perdita di sange, come prescrive espressamente il nostro Roedbarra nel Cap.
XX \$\$. 634. 634. 654. 658. 6 689.



#### E LE MATERIE.

### Il Numero indica il S.

Borto 716 -- preceduto, e accompagnato da perdita di fan-A gue 716 - Sua differenza dai mestrui 717. A. F - Sue cagioni 718 - disponenti 711, n. 1. 4. - occasionali 712. A. B - più rare 713. A. E -- in qual maniera si debbano evitare 736 -- segni che predicono l' aborto 728, n. 1 - alcune volte come fi possa evitare 719 - e perchè alcune volte non fi possa ciò ottenere 730 - suo regolamento nel caso che l' embrione sia avanzato, o grande 731. A. B -- nel caso che sia piccolo 737 -- emorragie nate in confeguenza di effo 734 -- fe ne danno due specie 716 -- il procurato è più pericolofo del naturale , o spontaneo 724 -- suoi segni , ed accidenti 725.

Acque spurie 190 - loro origine 191. 192.

Acque dette formate 180.

Addome, fuoi mufcoli 110. 111. 118 -- fuo rifcontro, o efplorazione 405. n. t.

Ago lungo, e inguainato 737. A. Agrippino parto 591 -- V. Parto.

ALBUCASI Medico Arabo 442. C. 444 B. AMAND Scrittore d' Offetricia 672. B.

Amnio membrana 68.

Amnio fuo umore 180, Apparato, o preparazione al parto 273, 184. Apertura dell' orifizio dell' utero gravido. V. Utero. Aiceffi dell' utero . V. Utero -

Bing Professore 438. n. 2. 442. A. Borfa 671. B. Bocca di Tinca 35. Braccio escito fuori 476. A. B. 633. ec. BURTON Professore d' Oftetricia 438. n. 1. 447. B. 672. A. D.

Calcolo della vescica, e dell' uretra 243. B. 339. N. A. Capo , sua diminuzione quando sia necessaria 489 -- le cagioni per

cui s' ingroffa 416. A. C -- la sua grandezza può superare la capacità delle parti genitali, e della pelvi, 415. n. I. VI -- la fua grandezza nelle ultime fettimane 91. 92 -- quando fi facciano i pri--mi moti 155 -- mutazione nel parto 195 -- dove si forma il tumore dopo un parto laboriofo 468 -- comprefso e proporzionato non supera le dimensioni della pelvi 8 -- non si può estrarre colla tanaglia quando è compresso all' ultimo grado 430. 431 - quando è fortemente incaffrato nella pelvi, allora fi deve aprire 779 -- mezzo per diftinguerlo dal fegmento inferiore dell' utero 88 -- fi puè muovere 89 -- effo può effer fituato obliquamente all'offo facro: fegni di tale obliquità 491, A. B. 493. A. F -- cofa debba farsi quando s' arrefta nelle offa del pube 506 A. E -- come fi poffa toceare 86, 160 -- effo refta alle volte nell' utero 661. A. D -- allora la forza delle doglie non è bastante per spingerlo fuori 662. A. B -ma è necessario l' ajuto della mano e dell' instrumento 666. 667 .-A. F. 668, A. D. 669, 670, A. D. 671. A. E -- la fua fituazione può effere in molte maniere viziofa 508.

Cervello come si cava dal cranio 445. n. 1.

Cefarco Parto 433. 776.

CHAMBERLIN Chirurgo 438, n. 3. CHAPMANN Chirurgo 438. n. 3. 672. C.

Clifferi 265, 268,

Coloftro 207.

Concepinienti fpuri, e loro cagioni 746 -- aiuti in tali circostanze 750 -- fpesso si rassomigliano ad un vero parto 449.

Concepimenti succeduti nelle ovaie, 751 - nelle tube, e nel ventre 751 -- aiuti convenevoli ai medefimi 755. 756. 760 -- loro efito 753. A. C. 758. A. B. 759. 760 -- fegni 754. A. F -- accidenti 752.

Convultioni 690 -- ec.

Cordone ombelicale 74 - fua attaccatura 77. 347. D -- corto 548. 554 -- avvoltato interno al collo del feto 544 -- groffo, o graffo 175 - in qual maniera fi debba legare 314 n. 1. 8 -- fi deve lega-, re prima di estrarre la placenta 317 -- è questione in qual tempo fi debba legare 316 -- fi deve ripulire 315. n. 2 -- tagliare 315. n. 1 -- qualche volta fi ftrappa 467. n. 7. 639 -- fi può rompere in più maniere 674. A. C -- la fua legatura fi deve fciorre o rompere 356 -- fua lunghezza 77 -- pulsazione 388 -- rottura 315. n. 7 -sanguigno 76 - cautela con la quale si deve tirare 318 - riscontro, e offervazione dovuta riguardo al medefimo 115, n. 6 -- cautele che deve usare il Professore nell' estrarre la placenta 354. 359 -la fua opera non è fempre utile 263 --Corio membrana 68.

Cranio; maniera di estrarlo dopo averlo vuotato del cervello 446 F. I --

D

DE LA MOTTE Autore 252, 395. C DENYS Autore 441. D --D EVENTERO Professore d' Oftetricia 253. 299.

Dias

Diaframma 110, 111, 18: --

Dolori conquafanti 184 -- mitit 45] -- fignificanti il parto, e loro divifiono 195, 165 -- dopo il parto 21, 292, 195 -- il prefagienti differiifono per grado dai veri 167 -- loro origine 169 -- loro incomodi 168 -- come fi debbano dittinguere dai colici 172 -- strichido-no quiete 173 -- some diftinguanti dai veri 173 -- loro effecto 170 -- quali Cole prefagifichino 185 n. 1- veri 173 -- loro effecto 170 -- quali Cole prefagifichino 185 n. 1- non fi deveno confondere con i dolori d'altra natura 46. A. F. -- fi mutano in veri 473 -- vaghi 136 -- veri 178 -- fefazione e differenza del dolore fiputio dal vero 455. A. B. -- l'impulfo dei dolori veri deve offere fifecace 240, 236 -- loro continovazione do po il parto non è tendico 240, 256 -- loro continovazione do po il parto non è tendico 240, 256 -- loro continovazione do po il parto non è tendico 240, 256 -- loro continovazione do po il parto non è tendico 240, 256 -- loro continovazione do po il parto non è tendico 240, 256 -- loro continovazione do po il parto non eve effere troppo percepirola, e mai che indi se nafono 246.

Donna come debbaí confiderare 115 → avanzara in età 318 ~ 20ppa 336, 330 ~ quali non fipofilano difiniguere per vergini 120.
121 - le gobbe 335, 330 ~ le deboli 331 ~ le moito giovani 373 ~ le
macilenti 344, 339 ~ le grafic 331 ~ quelle che partoritiona
per la prima volta 326 ~ queffe non fono fempre foggette a un
parto difficile 44 ~ le piccole, 335 ~ fegni della donna che ha
aboutito 133 ~ fixto attuale di quella che fi deve rificontare 116 ~ .

ba freq quando la debule ha l' utero fittuaro obliquamente 331 ~ fegni in quella che abbia da qualche tempo partorito 124, 125 ~ fegni della puerpera 308 ~ dolori colici 172, 462.

Doux Professure 438 -- n. 2.

Dusse' Scrittore 418 -- n. 2.

Ε

Embrione escluso non può vivere 717 -- segni per conoscere il di lui sesso 163.

Emifione di fangue al fanciullo fubito nato 407. n. 1 -- alla donna avanti , e nel tempo del parto 270. 271. 327. 398. C. 426. Emotroidi 243. A. 339. n. 5.

Ernie 238. 243. G. 334. n. 2. 339. n. 5.

Efplorazione V., Riscontro .

F

Fanciulo come si debba collocare 313 — se vomita si sollevi 407 n. 5 — si essami 115, n. 3 — come si debba rinvoltare nelle fasce 15; n. 4. 5' immerga in un bagno d' acqua calda corroborata col vino, oppure si cuopra con perzette inzuppate in vino caldo 407, n. 3 — diverse mannete per promovergei sa refigirazione 405, n. 3 — diverse mannete per promovergei sa refigirazione 405, n. 6 regiul quando egli vino vegeto 13, n. 1e su membro posito compersi 409. A. D. — diffasi qui A. B.— doi gierze da santi dopo l' operazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucione de 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio de constitucio de 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio de 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio de 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio de 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare le constitucio del 10 perazione 405, 407, n. 1 — Maniera di curare la curare del

tulioni 407. n. r. 408 -- Come liberarlo dalla muccolità della bocca 313, 407. n. 2 -- Le forze fono da riftabilirfi con acqua mifchiara con vino, e per mezzo di cordiali 207101-61.

Fatiche del parto, o dolori veri det medefimo 1178.

Febbre del latte 206.

Fecondità impedita da quali cause 128, 135 -- giusto tempo di essa 89. Femmina V. Donna.

Feto indurito, ovvero ofsificato 218. 757. 771.

Feto; cagioni che lo ammazzano avanti il parto 398. A. E. – nel oparto 389. A. L. – Condizione di firturura del medefion nell'uovo 78, 79 – Feto doppio 567. – Suo cfame 319. – Incoavenienti nati da quelto clame traficurato 320. – Maniera di mettere in pezzii freto nell'utero 773. A. C. – Nel cafo del braccio eficito fuori 773. – A. L. – quando la parte inferiore del tronoc fa officacio alla bocca dell'utero 774. 775. – quando tenta l'ufetta per un afcesso 459. n. 1. – Si deve tirare colle tanaglie perduto l'umore dell'aminio 487. – Come si possi officare quando si prefenta con la faccia 532. – Immaturo 219. 320. n. 1. 9. – Petrificato 757. 771. – foccosto che gli si deve dare si suoi fegni, e accidenti 757. A. H. – 771. – debita proporzione delle su membra quale sia 128, 336.

Feto morto 340 - fuoi fegni 374, 475, 178, 381, 384, 385, 388 - fegni favoldo 376 - fegni probabili 389, 590 - cofa debba freo
prefentandoli con la nuca 533 - Non, fi devo prefentare con altra
parte che col capo 239 - Parti dalle qual è contentuo; o, per le
que se paffare 1 - prefto, o tardi che nafca fi deve ficiare
que se paffare 1 - prefto, o tardi che nafca fi deve ficiare
que se paffare 1 - prefto, o tardi che nafca fi deve ficiare
que se paffare 1 - prefto, o tardi che fatto qual
dichiarino 384. A. C. S. Tugundo fa furrefire qual
ficultation se parti capital proposition più mail 570. E - Sua
svere dilimpegnate le fue parti, cagiona più mail 570. E - Sua

uscita dall' utero non per la ftrada consuera 761 ee.

Feto essifiente nelle tube 318 — Come debbas indagare avanti il parto sei il feto sia vivo 372. A. F. — In qual tempo si possi conoscere 370. A. B. — In quali circostanze si debba sacrificare la vita della madre 414 — Difficilmente si conosce se è vivo nel tempo del parto 379 — Segni di vita ricavati dalla mancanza di moto o pultazione nel capo 384. — Dalla tuntessione del medessimo capo 385. 381 — Dalla turgascuno del medessimo capo 380. 381 — Dalla turgascuna del cervello 384 — Dalla pulsarione della fontanella 382 — Segno virale avanti il parto 371. 373.

Feto fuori dell' utero 751 -- Deve stare nell' asse dell' utero 227 -- quando l' utero è obliquo ad un certo segno si deve per lo più

eftrarre per i piedi 484. 486.

Fionda 672. C.

Fontanella; nen. si deve ripulire 315 n. 4. -- Alle volte si può forare con le dira 443. E -- sua pulsazione 381 -- Si deve cuoprire 315. n. 4. FREKESSO AUTORE 438 n. 2.

Frenulo 315. n. 5.

FRIED Autore 438. n. r. 442. D. 444. C.

Funzioni inferme, e fane del corpo 209.

Gemelli fono separatamente considerati di minor mole che un folo feto 707 -- Parto dei medelimi 701.

Genitali v. parti genitali . GIFEARD Profesfore 438. n. 3.

GILLES Autore 478. n. 2.

Gravidanza, come debbasi esaminare, e giudicare medicamente 162. non si danno fegni di essa avanti il terzo mese 156 -- fegni cerriffimi 149. 154 - fegni comuni 143. 144 -- fegni prefi dalle mam. melle 147, 148 -- la maggior parte dei fegni fono equivoci 126. fegno fpeciale 146 - fegni probabili 136, 140,

Gravide , dopo la morte tutte fi debbono aprire 780.

GREGOIR 438. n. 2. 3. 672. B. н

HOORN ( VAN ) 190. 195. B.

Idrocefalo v. Idropifia della tefta. Idropifia della tefta, o fia Idrocefalo 416. O. C. 417. 412.

Idropifia , come debba diftinguerfi dalla gravidanza 151. 319 --Imene 117, 152, 219, n. 3, Infante , v. Fanciullo .

Intestino retto alterato da dei tumori 243. B. IPPOCRATE Professore 163. 221. 233. 300. 444. B. 728. N. 1. 3. Istrumenti da adoprarsi si devono scaldare, ed ungere 404. H -- cautele necessarie nell'adopeargli, e applicazione di questi 417. A. C.

Latte delle mammelle 201. Letto per il parto 284. 288. 395. Letto che usano gl' Inglesi 296. Letto estemporaneo 290. 294. 395 -- letto più grande 295 -- fua altezza necessaria nel parto preternaturale 392. B. Leva di ROONHUYSEN 485. C.

LEVRET Profesiore d' oftetricia 438. n. 3. 5. 669. Lochi bianchi, e rossi 201.

M

Mano non è dannosa all' sitero 361. A. D. MAURICEAU Autore 442. C. 447. B. 672. A. C. Meconio 318 -- fua diffinzione dall' amore putrefatto 186. Medicamenti cardiaci 331. 341 -- emollienti 398. C -- ftimolanti 665 -impellenti 336. 317. 541. 436. M -- di quelli che flaccano la placenta non fe ne deve far conto 362. A. C .- Oppiati 331. 341.

Membrane dell'utero 186. 590 - maniera di romperle 627. A C. MESNARD Profestore 395. C. 438. n. 2. 442. C. 444. B. 446. G. 447. A. MITTELAUSERO Scrittore 446, B.

Mola 738 -- siuto, e caurela che deve usare il professore intorno ad essa 744. A. G. 745. 748 -- varietà della sna forma, o figura 740 -- maniera di estraria 343. origine della medessa 738. A. G. segni, e sintomi 741. tempo in cui suol mandarsi suori 641. -- vescicolate 740, degli animali 739.

MOSCHIONE Profesiore 300. 442.

#### N·

Naftro , o naftri 447. C. e 642. A -- maniera d'adoprarlo 642 B. G. Ninfe 116. 121. Nuca 522.

#### C

Occipite impegnato nella cavità della pelvi chiude l'ingresso alla mano, ed in tel caso che cosa si debba fare 505 - sua proporzione nel tempo del parto 181.

Operazione di parto deve farsi nell' intervallo dei dolori 404. E.

Operatore che cofa deve generalmente sapere, ed osfervare in qualunque operazione 403, A. E. 404 - nel triare il capo lo pieghi un
poco verso il perineo 311 - introduzione delle dita 311 - unga il
dorso della mano 404 - sessingga il scon wovendolo per più versi 131.
A. B. unga il abbri esterni e la vagina 311, A - sua fatica generale
nel parto facile 310 - sua fatica nella situazione pessima dell' obliquita
dell' uttero 483, 483, —cautele che deve usare avanti l'operazione
parto preternaturale 297, D. H - se debba indugireo, so silicatione
l'operazione nel parto preternaturale 390 - compeima il perineo
311 - che cossi debba fare nella cancrena dell' uttero glis formata 494.

311 -- che cofa debba fare nella cancrena dell' utero già formata 40 Orina 188, 189, 269, D. 404, D. Offa curve del pube 11-- loro angolo 7'-- diffanza 6.

Offi che devono effere immobili nel parto 277. 286.

Offi ilei, e loro fituazione 7 -- distanza degl' ischi 10.

Offo del coccige cede nel parto 31 -- può effere d'oftacolo 32 -- fua diffanza 6. mobilità 30 -- fituazione 7. 11. Offo facro 7. 9 -- fua cavità incurvata 9.

OULDIAND Professore 442. D.

#### P

PALFYN Professore 438. n. 2.

Paragonfofi 419.

Parti genitali escoriate 243. L. 339. n. 18 - Insiammate 243. I. 339. n. 6 - loro Malattie locali 243. A. M - Queste non ritardano sempre l' uscita al seto 244 -- non devono essere ossessible de malattia locale 242 -- Tumori edematosi delle medessime 243. M. 339. n. 9.

Partoriente, non deve fare siorzi nel tempo dei dolori spuri, nè dei colici 464.

Pp<sub>3</sub>

Pactoriente, indocile di animo 59; 335 — fe le malattie influifcano ; al parto '33. A. H. — Segui convullivi 137 — Situazioni non commode nel parto preternaturale 396. A. D. — Situazione fulle ginocchia di qualche aflante 194 — ortima 235 — quando il fecto il deve eficarre. per la pacte, pofleriore 333 — fituazione prima 374 — nel

parto preternaturale 391. A. D. 394. A. D.
Parto detto agrippino 351. 383. 591 — precauzioni da prenderfi, e
metodo da tenerfi allocché fi prefentano tutti due i piedi all' orifizio, e allecthe ii capo non può micir houri 396. A. K. 197, 593. A. F.
ne fuert 607. A. D. 608. A. G. 696. A. D. — condizioni che lo rendono facile: o difficile 392 — non deve Papaventare, come credezono

gli antichi 592 -- fegni 594. A. F. 595. A. B. Parto cefareo 433, 776 -- precauzioni da prenderfi 783 -- il di lui efito è certamente dubbiofo, ma non fempre mortale 781. A. E -- fegni indicanti 435 -- quando fi debba fare 777. 773 -- come fi deve per-

fezionare 783. n. 1; 18. Parto difficile a cagione delle braccia incrociate ful dorso 161 -- metodo da teners 65;

Parto difficile allorche effendo uscite le braccia, non viene il resto del corpo 564 -- ajuto 565 -- cagioni 564.566.

Parto difficile a motivo della tefta fraccata dalle spalle 588 -- comeaccade 589. A. F -- metodo per estrarre il tronco rimasto 590 A tr

Parto difficile per la groffezza eccessiva del capo 413, 414 -- gli ostacoli del medesso si possono ridurre a tre 420 -- primo 411, 415, 418 -- secondo 413, 419 -- terzo 424. A. B. 430. 432 -- prognostico prima che la vescica dell' amuio sia rotta 418 -- dopo esser rotta 419 -- la fua qualità rieste dubbios 417 --

Parto difficile quando le natiche si presentano alla bocca dell' utero 61: -- dissectio si si -- fegni 61: A. E. -- come si debba operare, cessati i dolori 618 -- quando l' utero è obliquo 719, 611. A. C. -- essenti cesto, avanti e dopo la rottura delle membrane 616, A. F.

537. A. B.
Parto difficile quando fi prefenta la faccia in vece dell' occipire
515 -- cagione 516 -- rifcontro 517, 518 -- la faccia può prefentarif,
in tre principali maniera 5 100 -- principali maniera e fuo foccorfo
531, 532. A. D. 534 -- feconda, e debito foccorfo 535, 537. A. C.
518 -- terza, e fuo ajuto 519, 519. A. C., 531 -- efiti funedit 519 --

Parto difficile quando la faccia è diretta verso l'osso del pube 509, 510 -- segni 512. A. C. -- complicato, coll'arte si libera 514 -- semplice, lo compisce la natura 511.

Parto difficile quando il feto è doppio, o ha un membro superfluo 567 -- mezzo di rimediarvi 569. A. B. 750. A. D. segni 568.

Parto difficile quando fi prefentano le ginocchia 609 - rimedio 611 -- fegni 610.

Parto difficile quando gl' omeri fono troppo larghi, ed il corpo troppo groffo 557 -- rimedio 559. 560. 563 -- fegni 558.

Parto difficile quando il feto è voltato in un lato 533 -- rifcontro 536 -- fegni, e difficoltà che ne nuce 534. 535 -- che deve farfi quando quando la testa è dentro la vagina 540. A. G. 541. A. E -- se l Ipalle sono nella pelvi, e la resta finori della vagina 537. A. B. 538.

A. F. 539. A. D -- unendovili altri impedimenti 542.,

Parto difficile per la fisuazione traverfale del feto, e che può prefentare diverfe membra 621. A. G. 631. A - cofe da farri ngenerale 635. 636 - fe il halfo ventre, o quebo effendo idropico fi prefenta 634. - fe fi prefentano differenti parti del precio 633, 631. D. G. 635. 647. A. G. 648 - 101. 631. 632. 632. 6416. 635. 636. palpetto 649. 647. A. G. 648. - 101. 631. 639. doi: 10. 635. 636. 631. 639. 630. petto 649. 631. A. D. - [pecia meno pericolofi. 631. 639. 630.

Parto difficile per effere il cordone ombellicale troppo corto 547.

554 -- ajuto, e particolari cautele da prenderfi 556. A. B. acci-

denti 555.

Parto difficile a metivo, che il cordone sia attortigliato intorno al collo del seto 544 -- mezzi per rimediarvi 546. A. C. 547. 548. n. .1. 3, 549. A. C. 550. A. C. 551. A. E. 552. A. D -- segni incerti 545. A. C. Parto difficile a causa delle diverse maniere colle quali esce il cordone

Parto difficile a caufa delle diverse maniere colle quali esce il cordone 674. A. C -- mali che ne resultano 675. 676 -- mezzo 677. 679.

Parto difficile per cagione che l' offo del coceige, e l' offo facro foffero troppo piegati per l' indentro 500 -- rimedi sor.

Parto difficile a cagione delle convultioni, che sopraggiungono allapartoriente 690 -- Caufe 691. 693. 694 -- effetti 696 -- diversi gradi 697. n. 1. 5 -- aiuti 698. A. F. 699. 700 -- segni 695 -- soggetti 690. 692.

opo. 92.

Parto difficile a cagione dell' emorragia che fopraggiunge 680 -- diverfe, e frequentifilme cagioni 688. A. C. 620 -- rimedj e precauzioni 684, A. C. 686. A. K. -- diverfi merodi per rimediarri 687, A. C. origine certa e incerta 681, 681 -- prognoftico nel maggiore, e- minor cafo 684, A. B. -- fintomi 681, A. F.

Parto difficile per effere il perineo e la vagina più stretti del consueto 464 -- evente dubbio se si lafei operare alla natura 497 -- aiuri rrima che il capo comprima fortement: il perineo 498. A. I --

quando il capo è arreftato nella cavità della pelvi 499. A. B -- fegni

496. A. F. –
Parto difficile per vizio o dell' utero, o della vagina, tre specie di
questo: prima se lo ssintere dell' utero ritarda l' uscita del seto
571 – cagioni 572. 463 - soperazioni 573, 457 - seconda specie se,
la vagina, o l' utero calano 576 – cagioni 577, A. D. 598. A. C. quali mali ne nasscono 880 – aiuti 581, A. G. 582, A. B. – segni
589 – terza specie, se l' utero si rovescia 583 – ritmedj 586, 587,
A. G. – origine 584. A. B. – segni 585, A. C. -

Parto difficile per i vizi, o nel corpo del fevo, o nell' utero 54). Parto facile 11 - Gul principi di ello code i debba fare 64, - la-boriolo, o difficile 112, 115 - fi deve effettuare, o ful letto, o bulla fedu 381, 193 - narurale, e fuoi requifici 113, 114 - perchè fi ficioglie dopo nove mesi 114, 117, 118 - di nove mesi e di dieci 713 - fempre faticoso 110 - condizioni, che lo rendono perfetto 116. n. 1, 14, 117, 118. 135, 231, 139, 141, 146, 149 - periodi 196 - fegni, che lo announiano 165; 165, 174, 176, 465, n. 1 - fegni nell' istante, che accade 178. 184 -- non maturo 213, 134, 746.

Tremovets Comple

1 716 -- preternaturale 213. 215. 391 -- prolungato 341 -- tardivo

222, 324 -- varietà fecondo gli antichi 250.

Tarto dei gemelli, 701 -- non è da temersi quanto si crede 709 -- non . suoli estrer marturo 706 -- migliore del parto semplice 708 -- come : debba estertuarsi 710 -- se il seto è mal situato 712. 713 -- segni idubbi 702. 705 -- segni di un'altro feto , e precauzioni da aversi dall' operatore 710, 711, 713.

Pelvi: articolazione dei suoi ossi 16 -- unione 17 -- discostamento 24, 29 -- immobilità 18 -- niuna sorza nel parto è capace di compere queste articolazioni 21 -- possono compersi per violenza esterna 20, 23 -- non si distaccano 19 -- possono separati 22 -- si afferma , e si

nega la loro separazione 15.

Pelvi 1. la di lei troppa sirettezza 215, 325 -- apertura inferiore 4.

10 -- Superiore 38 -- Asse 5. 6 -- circonseronza 3. 4 -- diametro 3.

4. 8 -- figura 225 -- formata bene 7 -- virile 7 -- viziosa 12. 14.

415. 417.

Perforatorio 732, 434, 442 C -- cautele per adoprarlo 443. A. E.

Petto : fue malattie 238. C. 334. n. 1.

Petto : fue malattie 238. C. 334. n. 1. Piedi : loro tumori 238. F. 334. n. 3.

Placenta 153. 69. 157. 318. 680 -- quando è ancora attaccata, come condursi 150. A. C. D -- propria di ciascun feto 71 -- deve feguitare il feto 230 -- in quali casi si deve estrarre a pezzi 355 -- come si deve estrarre quando è rotto il tralcio 358 -- non sempre esce. quando si tira il cordone 347. A. E -- quando non si deve tirare 438. n. 1. 3. 449. A. C -- fe è attaccata in altra parte fuori che al fondo dell' utero, che debba farii 357 -- fe refta nell' utero 337 -differenza dell' utero 359 -- mali prodotti dalla fua violenta effrazione 260. A. E -- maniera di estrarla 322. A. F. 449. A. B -- ottimo metodo per tirarla fuori 360 - altre maniere 365. n. 1, 3 -adefione con l' utero 70 -- cola debbasi fare quando ne sia restata porzione nell' utero 354. 369 -- naturale discosa nella vagina 345 -mali che cagiona quando resta nell' utero 352. A. C -- casi di scio-glierla con arte 246 -- tre casi nei quali bisogna staccarla 343 -fuo distaccamento in caso di aborto 733. A. B -- distaccamento naturale 344 -- come devono estrarsi le placente unite , o difgiunte dei gemelli 714.

PLEVIER Professore 672. C. Preparazione delle cose appartenenti al parto 273. 288.

Primipare; cura di elle 323. A. H.— Parti, che logliono ellere frequenti 422— firet ezza grande del perineo combinata con quelladella vagina 494. 495.

Pugnio Professore 438. n. s. Puisseau Autore 438. n. s. Pulizia nel parto 397. A. C. Puzos Professore 687. C.

Puzos Professore 687. C.

К

RATHLAVW Professore 438. n. s. 672. C.

RHO-

Ruddoux Professor, 100. n. t. Riscontro del basso variante 465; n. t. Riscontro del basso ventre 465; n. t. Riscontro 215; 257, 207 - da fasti alla Donna nel letto 3 in quella 'che sided, e che sta in piedi, 259; 254, 456. Roosuvasus Professor, 498. n. s. 485. C. 672. C. Rutto Austro 200. n. s. 498. n. s.

S

Smital della madre 231 — fe la di lei età apporti qualche giovamento al parto 272. "

Scalpello 443. B.

Scmileuria Autore 438. n. 2.

Schileura Professor 295. C.

Schileura Professor 295. C.

Schileura Professor 295. C.

Seconde 197.

Sedia per partorire 298. 199. 396. A. C. — divetse specie 300. 301, 301, 305, 306. D.

Signia Professor 298. 199. 396. A. C. — divetse specie 300. 301, 301, 306. D.

Signia Professor 418. n. 2.

Signia Professor 418. n. 2.

Surus Professor 418. n. 2.

Surus Professor 418. n. 3.

Surusia Professor 418. n. 4. 442. 2. 446. G. 672. D.

Surusia Natione 418. n. 1.

Surusia Natione 418. n. 1.

Г

Tinca, bocca di ec. 35. 1: Tira tefta 442. B. 672. A. Trapano 442. D. 'Tumori dell' inteffino retto 243. B.

v

Vagina 39 -- attaccata ec. 245. D -- fuo affe 44 -- fuo flato nei primi mefi della gravidanza, e avanti il parto 87 -- dilatare, e ungere fi deve il di lei orifizio 440. C. F -- prolafo 243. F -- tumori 243. E. MALSAUN Profeffore 442. A. 444. D. 643. G. WALSAUN Profeffore 442. A. 444. D. 643. G. WALSAUN Profeffore 642. A. 444. D. 643. G. WALSAUN Profeffore 190. Vedove: loro maritera d'inganare, e impoffurare 118. Vergine i po prime commercie 118 -- concepimento fucceduto fenza abolizione dell'imene 119. Verginita 137 -- fegni di effa perduta, 110. 123. 135. Vericia dell'umore dell'amnio 457. n. 2. 3. Veficia dell'umore dell'amnio 457. n. 2. 3. Veficia erimaria, e fuoi tumori 243, B. Videnaria 149. Profeffore 200. Umore dell'amnio 150. 194. 309. 407, n. 4. 5. Uncini 441. 446. F. G. -- loro incomodi 448.

VOLL-

Voelters Professore, 300. n. 5.

Uovo, fuo umore 72. 73 -- unione con l'utero 70 -- proprio di ciascun feto 71. -- maniera di estrarlo nell' aborto 735. Ĉ -- taniche 68. Utero gravido 49 -- salita 81 -- deve esfere nell' asse de la pelvi 236 -- in qual maniera ed a qual punto si contragga 194 1037 104 -- si contrae più velocemente, o più a lungo, o più tardi, e con più di forza 100. 108 -- dopo il parto 199 -- cresce successii vamente 53 -- dissersifica s' operazione quando è insammato 400 -- circa la metà del terzo mese si colloca fopra l'apertura della pelvi 57 -- facendosi più grave 156 -- nel principio non si muta 51 -- si allarga dall' uovo 67 -- non lo comprime 68 -- supera la capacità della pelvi 57 -- deve ripulissi 369 -- dove si può rompere 65, 459, n. 2. 461. n. 1 -- sua rottura, e sue cagioni 761. A. D. estimolo in-solito di esso 52.

tolito di esso 52. Utero gravido attaccato da ascesso 168 -- suoi anuti 170 -- segni 169 -- 8 La cavità dell' utero forma un sol canale con la vagina 182 .- Ca-: vità elliptoidea 54 -- il fue collo non fi muta ful principio 54 -- muta bensi nel terzo, e festo mese 58. 59 -- corpi che può contenere, oltre l'embrione 737. A. B -- cresce di grossezza, e non diminuisce, 62,7 64 -- non diminuisce punto nel parto 66 -- maggiore, è nol fondo : che nel corpo 65 -- cura che si deve avere 167, 368. A. E -- elafticità 95 - fibre morrici, e loro firati longitudinali, obliquit orbiculari, e. trasversali 95. 99 -- maniera di contrarsi e loro forza 100. 102 -- la figura esterna fimile all' interna 35 -- figura interna nel festo mele; 59 -- il fondo si muta, e si dilata 53. -- segni della cancrena 461. 402 -- d'infiammazione 400 -- caufe della di lui obliquità quando è gravido 449. 450. A. E -- semplice, o unita ad altri vizj 451 -fegni più generali della fua obliquità nel tempo-della gravidanza? 465. n. 1. 4 -- quando fi avvicina il parto/467. n.gr. 7 -- ha vari eventi allorchè non gli fi apprefti alcun rimedio 4771 480, --, diffe-i renti specie di obliquità nel tempo delle gravidanza 456 - prima; specie 457. 457. n. 3 -- seconda 458. 459. n. 1. 2 -- terza 460 461. n. 1. 3 -- quarta 470. A G -- quinta 471. A. F. 471. 473. A. B -- festa 474 -- settima 475. 476. A. C -- le specie intermedie compofte nascono dalle quattro primarie 469 -- ciascuna specie richiede le sue cautele 490 A. B. 491. A. C -- qual sia la peggiore di queste specie 481, 502 -- mai si deve abbandonare alla sola natura 481 -- ciò che deve fare l'operatore in questa specie, avanti, e dopo che è perduto l'umore dell'amnio 483. A. D. 485. A. C -- come farsi l'operazione di questa specie 503. 504. A. D -- sue difficoltà 503. A. D. L' orifizio dell' utero gravido fi dilata prima che la parte media del collo 60 -- difficoltà di sentirlo 90 -- le sue labbra si mutano in vari modi 61 -- fua mutazione nel festo mese 59 -- suo stato non inganna dopo il quinto mese 159:-- tumore di esso orifizio 243. A. 339. n. 1 -- non potendofi dilatage cofa fi debba fare 353 -- come dilatarlo con l'arte 351. 404 F .- fi dilata dall' umore dell' amnio 109 -lacerato, o riatraccato 243. C - più grosso e più molle alla fine del terzo mele 57. 58 -- voltato posteriormente 465. n. 3 -- discende più

oltre nella vagina 16 - proleffo eş. F. 368, D - fun 70717 amratle, e luogo ove fuccede, fegni, e maniera di rimediarvi 763, 765, 766, 797, n. 1. 3, 764. A figni, e maniera di rimediarvi fune 165, 765, 766, 797, n. 1. 3, 764. A figni e maniera di preventi fune 165 - figni e maniera e la rimedia e la rimedia de la rimedia e la rimedia de la rimedia de

Utero nello stato di verginità 33 -- suo asse 14, 43 -- collo 38 -corpo 37 -- figura 33. 40 -- sondo 36 -- labbra 48 -- orifizio, e sua
rima trasversale 35. 46. 47 -- situazione 33 -- sostanza 45.

## IL FINE.





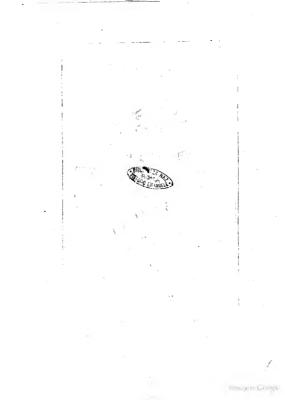























The same of the Contract of th

A. 140.



and the second s











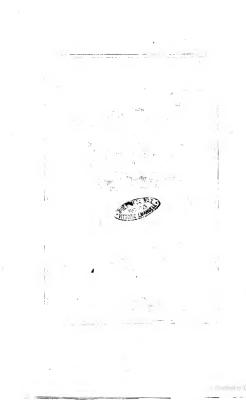

















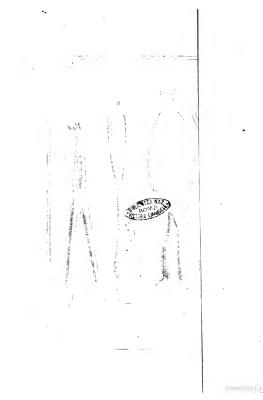





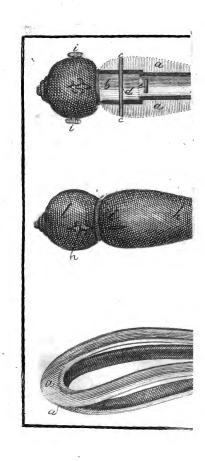







. .



